# INTORNO

### AL MIGLIOR SISTEMA

## DI COSTRUZIONE DE PORTI

DISCORSI TRE

#### DI GIULIANO DE FAZIO

INPETTOR GENERALE DELLE ACQUE E STRADE, E SOCIO ORDINARIO DELLA REALE ACCADEMIA DI BELLE ARTI.





#### NAPOLI 1828.

DALLA STAMPERIA DELL'ANNINISTRATIQUE PROVINCIALE E COMUNALE DI PAPOLI.

## A SUA ECCELLENZA IL CAVALIERE

## D. LUIGI DE MEDICI

CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE

&c. &c. &c.

#### Eccellenza

Due potenti ragioni mi muovono a mettere sotto gli occhi di V. E. pria che d'ogni altro, questo mio lavoro intorno al miglior sistema di costruzione de' Porti, ed a pregarla di accettarne l'omaggio. L'una è che opere pubbliche di simil fatta contribuiscono si eminentemente alla prosperità dello Stato, che non meglio raccomandar si debbono, che a quella rara sapienza con cui Ella a comun vantaggio la promuove, i molti mezzi ne conosce, i più proprii ne trasceglie, e con matura prudenza convene-volmente gli adopra.

L'altra ragione, per me non meno valevole, viene dal ben concepito desiderio di dare a V. E. una pubblica dimostrazione di grata riconoscenza per gli favori impetrati dalla Sovrana Clemenza al Corpo degl' Ingegneri delle Acque e Strade, cui per me è tanto più di onore d'appartenere, quanto meno credo di meritarlo.

Napoli 24 Marzo 1828.

Di V. E.

Umiliss. e devotiss. servidore Giuliano de Fazio.

#### PREFAZIONE.

Orandi layori di escavazione si erano fatti ne porti commerciali della Puglia per tenergli sgombri dalle subbie , che il mare agitato continuamente vi spinge e vi ammassa ; e calde discettazioni eransi promossi intorno ii mezi di salvardi da mui minimente perdizione; quando nel 1813 ci fu commesso, in qualità di ingeguere delle Acquae e Strade, di visitare que porti, a fin di proporre le opere accance e dirette non solo a garentirii da ulteriori interrimenti, mu eziandio a far lovo riacquistare, se ciò possibi fosse, e la primiera profandità delle acque, che in gran parte già si era ove diminiuta, ove del tutto pertulut.

Le cose, che noi alloru proponenuma a conseguire il prefisso intento, cruma assai lontane dalle pratiche che per lungo enpo han regolato tutta l'architettura de porti; il che diede luogo a nuove discettazioni. Le opinioni ed i principii da noi sostemuti eccitamono forti contraditizioni; per lo che nel 1814 funnno obbligati di dar fuori con le stampe un Discorso, uffin di render guidece il pubblico de principii, si quali fondavasi l'in-

tero sistema da noi suggerito.

Dopo aver pubblicato quel primo lavoro, diverse altre considerazioni si presentarono alla nostru mente sul soggetos istesso, e nuovi futti a noi prin del tutto ignoti ci vennero a notizia e durundo instancabilmente lee contraditationi, di cui abbiumo teste paduto, credemo opportuno di pubblicare nel 1816 un secondo Discorso, nel quale con maggiori particolarità e nuove sorsevazioni esponemno le doltrine su questo importuno conservazioni esponemno le doltrine su questo importuno di pubblicare questo importuno con conservazioni esponemno le doltrine su questo importuno con conservazioni esponemno con conservazioni espone

te ramo d'architettura idraulica. Ci lusingammo allora d'aver soddisfatto a noi stessi, avendo posto nel lume maggiore che per noi si poteva, le prove del nostro assunto.

Da quel tempo in poi, e sino agli ultimi giorni del 1827, noi ne avevamo affatto abbandonato il pensiere; quando ci capitò a caso nelle mani un opuscolo del Signor Giambattista Rasi, Console generale di S. M. Sarda negli stati Pontificii, impresso in Roma nel 1825.

In esso s'intende dimostrare la facilità di ristabilire l'antico porto di Anzio, e l'impossibilità di riparare i difetti del nuovo. Ci recò non poca meraviglia di leggere nell'opuscolo mezionato (a) farsi cenno dell'opinione d'un tal Signor de Fabris, del quaddice che sostiene aver gli Antichi ne' moli da lor costrutti l'asciuto a bella posta de trafori per lo passaggio delle correnti torbide, e così preservare i porti daeti interimenti.

Quest opinione appunto è quella da noi divolgata in entrambi i Discorsi, già dati alle stampe; ma non riconoscendoci nello scambio del nostro cognome, chi de Fazio, e non già de Fabris, facemmo a tutt' uoma per aver l'opera di codesto de Fabris, che aveva sostenuta una opinione conforme alla nostra.

L'opuscolo del Signor Rasi era stato scritto per rispondere ad un altro del Cavaliere Signor Lodovico Linotte, ingegnere idraulico al servizio del Governo Pontificio.

Facemmo quindi premura per avere ben anco l' opera di questo ingegnere, e fummo piacevolmente sorpresi nel ricevere da Roma, per la cortesia d'un amico, insieme coll' opuscolo del Cavalier Linotte, tre

<sup>(</sup>a) Rasi Dimostr. pag. 64.

altri del Signor Rasi, scritti sullo stesso argomento, ed in continuazione del primo opuscolo giù mentovato.

Leggendogli tutti, siamo venuti a conoscere dulla citata opera del Cavalier Linotte essersi scambiato involontariamente dal Signor Rasi il nostro cognome in quello di de Fabris, e non Jacenmo ulteriori ricerche dell'opera di costut, perchè era appunto la nostra.

Applicatoci indi a leggere le opinioni de due lodati scrittori , ne ritraemmo nuovi lumi in quanto al porto di Anzio, e confermandoci sempre più nella verità del sistema da noi adottato, abbiam disteso un terzo Discorso, che può servire d'ampio comento a' due precedenti . Imperciocchè oltre all'applicazione novella che facciamo in esso delle cose già da sommi uomini notate sul proposito dell' architettura de' porti, nuovi argomenti aggiungiamo, tratti non solo dal detto degli scrittori antichi, ma, quel ch' è più, confermati da vetusti monumenti: di modo che comprovandosi le teorie già pria pubblicate, speriamo non vi sarà chi dubitar possa ulteriormente del vero sistema della costruzione de porti . Ed affinchè quanto noi abbiamo scritto su questa materia sia in un sol libro compreso , rivetiamo la stampa de sopraddetti due Discorsi ed aggiungiamo il terzo; in cui avendo trasfuso tutt'i principii già pria manifestati , avremmo potuto ben astenerci dal ripubblicare que due primi . Ma a ripubblicarli ci ha consigliato non solo la di loro brevità, ma molto più il desiderio di mostrare quali idee da prima ci si sono presentate sull'oggetto, e quali argomenti di mano in mano han contribuito ad illustrarle e fortificarle. Abbiam creduto inoltre ritoccare leggermente poche espressioni de' due stessi primi Discorsi, in grazia della semplice chiarezza, la quale nelle cose scientifiche, massimamente se nuove e non usuali, non si può mai ricercar di soverchio.

\*\*\*\*

In tutto il nostro lavoro i legistori non troveranno al certo merito alcuno di stile, civo è uno de principali pregi delle opere polemiche. La gravità delle nostre ricerchie esigendo ed assorbendo tutte le nostre cure, noi ci vedvamo obbligati di esprimere i nostri persamenti con la muggior semplicità e chiurezza che per noi si poteva per la qual cossa, senza andare in cerca d'esquisite locuzioni, ci siumo acchetati alla nota ventenza.

Res ipsa ornari negat, contenta doceri.

### DISCORSO I.

#### INTORNO AL SISTEMA DI COSTRUZIONE DE' PORTI

PROPRIO A NON PROMUCVERE IL LORO ARRENAMENTO ,

CON L'APPLICATIONE AL RISTABILIMENTO DI VARII PORTI

DEL REGNO DI MAPOLI.

De toutes le parties de la science de l'ingénieur, celle qui truite de la contraction des ports movisimes et des rudes est encore la moisse semecé: rouss n'avons, sur cet objet intéressant, que la description de quelques euvrages moiementement exécutés, et tréspeu de principes qui puissent guider sur la manière de lois projeter.

Name desson an allifer Valuaba ha primier travense de ce gives i la se requesta de circia dend conforme hydradique de libidites parais or ce report debenvationes are lears defines. En effect vilualo plus compil de l'en militaire, et movem de l'activa que de la sufferior application, que des competent de la difference antième, et de la prime de l'activation containes et viliaires avec les fils. Copredicte et il est que per des chervations containes et viliaires are les movements de la mer, l'effect et de déreites de verse, le piement de colo, le distratione des rivieges, etc. que l'en pour parendr à l'alabé les principse qui dévine servir à prijere convendientes et à la les consuités tournes per la metale de l'activation le courages assuriaires. Il ne pourlé parjoine convendientes et à les consuités tournes per la convention de la princip de l'activation de la princip de la princip de pet dischaire ».

LAMBLARDIE

dans le Journal, polytee, premier cahier.

De generalmente in tutte le parti della Fisica la isto- Esame de Porti ria de fatti è il primo e principal mezzo delle scoper- contrutti dagli Antite, nella scienza idraulica è il solo cui nello stato presente delle cognizioni ci possiamo affidare, mentre in essa non abbiam quasi altro che pochi fatti da' quali dedurre de'principii generali, ed il più di questi fatti medesimi non somministrano dati d' un' analisi matematica. Molto meno ancora siamo avanzati in quella parte dell' Idrodinamica che riguarda i porti. Le nostre conoscenze intorno agl' interrimenti che in determinate circostanze in essi avvengono, ed a'mezzi di rimediarvi, son poco estese; ed intanto questo è un punto de' più essenziali nella costruzione de porti-

Penetrato da siffatte verità , nella difficile impresa di formare un progetto per lo ristabilimento de'porti della Puglia, ed essendo entrato in dubbio che il loro attuale interrimento sia derivato da vizio di costruzione ; incominciai a fare delle ricerche per sapere se mai altra volta si era per avventura seguito un sistema diverso, per lo quale l'ingiuria del tempo non avesse sottomesso i porti ad un inconveniente si grave , e costante. E fin da principio mi avvidi-che la nostra Italia, maestra in quasi tutte le parti dell'Idraulica, e nell'Italia il nostro regno ( a cui in gran parte è dovuto il risorgimento delle scienze e delle lettere ) aveva avuto fin dalla più remota antichità porti belli, e

profondi. Le reliquie de quali ci porgono compiuti preziosi modelli , germi fecondi di verita non nuove , ma per isventura non avvertite giammai, quantunque riguardassero una materia di un alto immediato bisogno della marina si commerciale che militare, e quindi d'interesse rilevantissimo alla sicurezza ed opulenza delle pazioni.

Ouanto siffatti nostri porti fossero stati celebri un tempo, si può ben raccogliere da più luoghi di scrittori antichi . Strabone ne assicura che la città di Pozzuoli divenne emporium maximum (a), per la bontà, e frequenza del suo porto artefatto. Licofrone chiama il porto di Miseno tranquillum tegmen (b); e Dionigi d' Alicarnasso bello e profondo (c): ond è che Augusto lo scelse come il migliore per sicura stazione delle sue flotte che custodir dovevano il mar Tirreno o sia Inferiore : siccome il porto di Ravenna dava ricovero a quelle che guardavano il mare Superiore.

Gli avanzi de'moli degli antichi porti di Pozzuoli . ( v. tav. 1. ) di Miseno , di Nisita , e di molti altri porti antichi fuori del nostro Regno, ci mostran tutti invariabilmente ripetuta una serie di piloui, ridotti ora isolati per la ingiuria del tempo, ma primitivamente uniti fra loro con archi molto depressi, ed impostati ad acque basse. Ascoltisi Strabone : pilas in mare producunt, sinuantque littoris partes maxime apertas, ita ut subduci tuto possint maximæ onerariæ naves (d). L'essere dunque tutti questi moli antichi costruiti nello stesso modo, è un indizio certo che un sì fatto metodo era riconosciuto per lo migliore; e tale in fatti

<sup>(</sup>a) Lib. 3. (b) V. 736. (c) Lib. 1.

<sup>(</sup>d) L. c. Feggasi ancora il Capaccio nell' istoria di Pozzuoli.

doveva essere, se ne'porti conservava la profondità del-

le acque, e la quiete in tutt' i tempie . I porti di Pozzuoli , di Miseno e di Nisita mantengono ancora una grandissima profondità d'acqua: in quanto poi alla quiete, se gli antichi scrittori non ci assicurassero ch' erano anche tranquilli , lo stato attuale degli stessi porti non farebbe in vero l'elogio de'loro moli. In fatti, per addurne un esempio, il porto di Pozzuoli il meno deteriorato fra i porti antichi, è molto agitato in tempo di burrasche. Ma che bisogna inferire da ciò? Che sia stato poco tranquillo anche ne' tempi antichi, quando era in uso, quando serviva di ricovero alla marina commerciale, che allora aveva legui anche più piccioli de' nostri? Ciò è manifestamente contrario alle accennate testimonianze; nè l'Imperadore Antonino Pio nel riparare il molo di Pozzuoli, composto di 25 archi (a) ed altrettanti piloni, avrebbe lasciato aperti tutti siffatti archi, se per sotto i medesimi si fosse comunicata molta agitazione nel porto. Ed in vero quest'Imperadore senza chiudere alcuno degli archi del molo istesso, rifece quegli che con le pile erano stati rovesciati da' cavalloni: Opus pilarum vi maris collapsum a divo patre suo promissum restituit : così ne istruisce un'antica iscrizione, rapportata da diversi scrittoti , e tra gli altri dal Capaccio. Bisogna dunque credere che il porto di Pozzuoli cra allora tranquillo , e che in progresso di tempo, e nello stato di abbandono in cui giace da secoli , diverse cagioni han fatto perdergli la sua tranquillità. Queste possono ridursi a tre; 1.º I tredici piloni esistenti del molo di Pozzuoli sono tutti corrosi per molti palmi di spessezza, e quindi

<sup>(</sup>a) lo seguendo il Capaccio son caduto nel suo medesimo errore in ordine al numero de Piloni; i quali sono 15 e non già 25, come sarà dimostrato nel terzo Discorso.

gl' intervalli fra essi sono maggiori di quello che furono anticamente ; 2.º Nella fila degli stessi piloni ne mancano due, e conseguentemente son risultate aperture troppo grandi per l'ingresso delle onde; 3.º Finalmente quasi tutt' i medesimi piloni esistenti si trovano ora tanto poco elevati sopra il livello del mare, che le onde più basse gli sormontano, ed entrano liberamente nel porto.

Egli è chiaro che ristabilendosi que piloni nel numero e nelle dimensioni convenienti, le onde ed i venti avrebbero molto meno libero l'ingresso nel porto. Ma sarebbe pur possibile che vi si provasse tuttavia una ben sensibile agitazione. Or se fra i piloni si trovassero voltati gli archi , ed elevata sopra di essi una muraglia ; egli è certo che sì da' piloni come parimenti dalla parte bassa degli archi s'impedirebbe l'ingresso alle onde, e da una siffatta muraglia poi verrebbe distrutta l'azione de'venti, che per isventura potessero turbare la

tranquillità del porto.

Una parte delle onde in vero, venendo dal largo, potrebbe introdursi per sotto gli archi; ma non essendo più oltre spinta da'venti, ed incontrandosi con le acque placide del porto, verrebbe a perdere tutta la sua efficacia; o al più una zona lungo la parte interna del molo potrebb'essere alquanto agitata, mentre che le altre acque rimarrebbero tranquille.

Ma se ancora l'agitazione cagionata dalle onde entrate per sotto gli archi fosse forte; una panconata in ciascun arco, la quale ne chiudesse il voto fino alle acque basse, ed anco un poco al disotto, ( v. fig. 2., e 3. della tav. 2. ), chinderebbe assolutamente il por-

to all'ingresso delle acque agitate.

Or quali che fossero state le opere annesse agli archi del molo di Pozzuoli, se la passione non m'inganna, quelle da me suggerite dovrebbero procurare la sufficiente calma. Ed appunto queste sono le opere che io ho proposto, e che, giusta il parere del Consiglio generale de l'onti e Strade, il Governo ha ordinato di eseguirsi per gli sei primi piloni del porto di Pozzno-li ; onde, nel ristabilire una parte, si faccia un esperimento compiuto e decisivo per vedere se i moli ad archi e piloni abbisognano ancora di opere accessorie per produrre la conveniente calma ne porti.

Non può negarsi che questa si otterrebbe con maggior semplicità, se il molo fosse continnato, cioè senza aperture di sorte alcuna. Resta quindi a vedere per qual ragione gli Antichi formarono interrotti i loro moli.

Il mare, quando è agitato da' venti che soffiano contro la costa, distacca dalle spiagge, e solleva da quelle parti del suo fondo che sono a minor profondità di 30 palmi, immense moli di sabbie, che galleggiano lungo il lido. Le acque cariche di questi materiali, forzate a secondare l'azione de'venti, formano delle correnti torbide ; che rispetto al loro cammino presentano due differenti casi , cioè o entrano direttamente ne' IX.Tti, o s'imbattono ne' moli. Or supponendo che i moli, giusta il sistema de' Moderni , sieno continuati ; è chiaro che, nel primo caso, le correnti pervenute a' porti. incontrando quivi un'acqua più tranquilla, e l'ostacolo tutto chiuso de' moli , vi debbono necessariamente abbandonar le loro torbide: e nel secondo caso poi , le correnti, pure a cagione della perfetta chinsura de moli. son costrette a costeggiarli per tutta la loro lunghezza; ed appena che ne hanno oltrepassata la punta, si spandono similmente e depongono le torbide nell'acqua più tranquilla del porto. Sicchè i moli continuati, tanto è lungi che valgan a rimnovere gli arrenamenti, che anzi non possono se non promuoverli : ed in somma fanno essi l' nfizio de pignoni che si adoprano ne finmi ; poiche , siccom'è Len ovvio, i pignoni sono l'ordinario efficacissimo mezzo d'arte, onde obbligare un fiume a depo-

sitar le torbide in qualche sito del suo letto.

Un pignone adunque diverrebbe il lungo molo di Pozzuoli se venisse continuato. Le correuti mosse de venti, incontrando un ostacolo di simil fatta, avrebbero formato de'depositi; e quel porto, che dopo sì lungo corso di secoli conserva profondità grandissima di acque, sarebbe del tutto mancato, pria ancora che il suo molo non si fosse incominciato a deteriorare.

Un sistema all'incontro di piloni isolati, non impedendo il cammino alle correnti, fa si che le sabibi da queste trasportate altro non facciano che passare, in vece di fermarsi. Oltre a ciò, le onde utrando furiosamente contro le facce verticali de piloni, si elevano ad una considerevole altezza, da cui cadendo scavano, zappano, sollevano, e portan via le poche sabibie lasciatevi dalle acque nelle picciole agitazioni. Per questa seconda ragione ancora, la profondità delle acque conservandosi grande vicino a piloni, viene a propagaria gradatamente in tutta l'estensione del porto. Ed ecco perchè i porti di Pozzuoli, e di Miseno, sebbene abbandonati oggimni di amolti secoli, conservano tuttavolta ancora in molti punti oltre a 40 paluni di profondità dal acqua.

La breve durata del porto Giulio, formato del Romani ne laghi Lucrino, e d'Averno, porge una nuova pruova della verità degli esposti principii. Agrippa sotto Augusto rese comunicanti col mare siffatti aghi, e gli converti in porto per istazione delle flotte dell'Impero. Fatto sta che dell'apertura del porto Giulio non si parlò se non per poco tempo, in modo che Augusto stesso, come di sopra si è detto, scelse Miseno per suo principal porto militare.

Se adunque si fece tanto conto del solo porto di Miseno , pare certo che quello stabilito ne' laghi

di Averno e Lucrino, per qualche cagione dovett essere abbandonato. Forse il canale per cui si comunicava dal mare a' laghi s' interriva facilmente, come la natura di quella spiaggia fa congetturare: nè per convertire in porti que' laghi potevasi fare altro che scavare un simile canale, e prolungarlo in mare per un gran trattu, simo a travera una profondità di acqua sufficiente per gli grossi legni. Per impedire poi che questo canale s'interrisse, si dovettero munire di scogliere le sue sponde, come si usa lungo i chenals co' quali nell'Oceano si comunica dal mare a'porti che sono dentro terra. Or in tempo di burrasca, il passaggio de'legni dal pieno mare al porto per mezzo di due dighe di scogli , doveva esser molto pericoloso. Ma ciò che principalmente è da considerare, egli è che siffatte scogliere, formando antemurali al corso delle sabbie che lungo i lidi va portando il mare, dovettero produrre a destra ed a sinistra, degl'interrimenti : i quali in fine passando oltre alle punte delle istesse scogliere, dovettero penetrare nel canale, e spesso ostruirlo. E vero che a queste male, ogni volta che avveniva, si sarebhe potuto rimediar tosto e sufficientemente con una chiusura di caccia; ma ad opera di simil fatta non si potè certamente avere ricorso, perciocchè il luogo non offeriva i mezzi necessarii a stabilirla. All'opposto lo sgombramento a braccia doveva esser lungo e penoso; durante il quale l'entrata del canale doveva rimanere ostrutta, e le flotte battute dalle tempeste forse non poterono molte volte, e ne'momenti i più pericolosi, rifuggirsi nel porto. Queste ragioni probabilmente fecero deporre ad Augusto il pensiero di far dimorare le sue flotte ne mentovati laghi, e lo determinarono a condurle nel vicino porto di Miseno. Il qual al presente, con riparazioni simili a quelle proposte per lo porto di Pozznoli, può restituirsi al pristino stato di tranquillità; la marina commerciale, e la militare vi troverebbero stazione conveniente; che qualora si richiedesse più estesa, si potrebbe facilmente ottenere, migliorando la parte del porto detta Mare-morto.

Esaminato il sistema de'moli degli Antichi sotto le due relazioni, e della tranquillità e della profondità de'porti ; prima di passare a discorrere de' porti della Da gua , parierò prevenente si della corrente littorale ( la quale da alcuni vien riguardata la più formidabil nemica della profondità delle acque ne'porti ), come de' siti i più opportuni a' porti costrutti secondo l'indicato sistema.

littorale.

Varii scrittori d' oltremonti , ed alcuni altri italiani fra quali principalmente il Montanari , han dato un gran peso agli effetti della corrente littorale, attribuendole interamente gl' ingombramenti de porti. Io non giungo a persuadermi come mai ad una corrente tanto poco veloce ehe per molti secoli non è stata neppur sospettata non che chiaramente osservata, siasi poi voluto attribuire la virtù di sollevare, e trasportare tanta copia di sabbie, da riempiere i porti che trova sul cammino ; e che di più se le sia attribuita la proprietà di far rivolgere le foci de fiumi. Or se la corrente littorale trasportasse da per se sola tante materie da ingombrare i porti, dovrebbe realmente sulle foci de'fiumi formar depositi tali, che le piegassero costantemente secondo una data direzione. Ma ciò è ben lungi dall' avverarsi. Da una pianta topografica dell'ultimo tronco del Tevere levata dall' architetto Chiesa, ed impressa nel 1746, si rileva che la foce di quel fiume entrava perpendicolarmente in mare. Similmente da una pianta dell'isola d'Ariano, recentemente formata dagl' ingegneri italiani, si scorge che il maggior numero delle foci che ha il Po entrando in mare, non seguono le direzioni volute dal Montanari. Il nostro Volturno, malgrado della corrente littorale, ha due foci, una diretta a ponente e l'altra a levante; ed è noto che i legni per non dare in secco entrando dal mare nel Volturno, passano per la foce di levante quando spira ponente, e viceversa. La foce del Sebeto, con le cui acque sono animati molti molini qui in Napoli, in tempo di calma è conservata da'mugnai perpendicolare al mare; ma appena che spira levante o ponente si piega verso quel vento o questo. Tutti i cennati fatti provano abbastanza che i venti, spingendo le onde, regolano i depositi delle materie che sollevano e trasportano.

Le correnti dell'Oceano cagionate dal flusso e riflusso sono molto più veloci della corrente littorale del Mediterraneo. E pure il Signor Lamblardie, che in Francia è stato certamente uno de più istruiti nelle opere di mare, parlando delle correnti lungo le coste dell'alta Normandia, così esprime: nous avons en effet observé plusieurs fois par la calme, que le courant de la marce ne donnoit le long de la côte, aucun mouvement au galet; e dice assolutamente che lungo la costa l'effetto della corrente è quasi insensibile rispetto

all'azione de' venti.

La falsa opinione di attribuire alla sola corrente littorale il trasporto delle sabbie, è nato forse da che in alcuni casi la direzione della corrente medesima coincide con quella che risulta al cammin delle sabbie da

un qualche vento atto a produrlo.

Il celebre P. Castelli, ragionando sopra d'un tale argomento, così si esprime: l'interrimento de porti tutto procede dalla furia del mare, il quale alle volte agitato dai venti, massimamente in tempo di acque crescenti, va sollevando dal suo profondo moli immense d'arene, trasportandole col flusso, o con l'impeto delle onde dentro la laguna, e non avendo dalla parte di essa, forza di corrente che le sollevi e basti a portarle fuori, calano al fondo, e così riempiono i ponti (a).

Ed a proposito delle foci de' fiumi dice aver esservato in Toscana, nella Romagna, e nel regno di Napoli che quaudo un fiume sbocca a mare, troviamo in questo una trinciera di radunata d' arena sott'acqua, assai più alta che il rimanente della spaggia, chiamata acanno; il quale vien tagliato dalla corrente del faume ora dalla banda destra, ora dalla banda sinistra, ed alle volte nel mezzo, secondo che spirano i venti verso quel sito (b). Se i venti adunque, secondo varie direzioni, spingono moli enormi di sabbie no seni ce l'uoghi quasi chiusi, come vorrà attribuirsi alla sola corrente littorale il trasporto di quelle che ingombrano i porti ?

Ma qualunque siasi il conduttore delle torbide ne porti, sarà sempre vero che in quello di Pozuoli le sabbie in vece di fermarsi non han fatto che passare, per la ragione che il cammine delle correnti, facciasi per una sola direzione o per infinite, mon è stato rallentato dalla continuità del molo. Conseguentemente qualunque opinione voglia adottarsi intorno agli effetti della corrente litorale, non altera puno quello che ho detto sopra il sistema de porti degli Antichi.

Questo sistema poi si rende inutile al pari di qualunque altro, quando viene adoperato in una spiaggia soggetta a forti protrazioni o a ritiramento.

Le coste cogette Mon v'ha in fatti chi non sappia che le spiagge del sembili canbianesti sono le nere ci in alcuni luoghi si potraggono, in altri si ritirano, a menti sono le nere cel in non pochi rimangono invariabili o per la coerenne de porti.

za delle materie che oppongono agli urti delle onde, o

<sup>(</sup>a) Scritt. idraul. ital. tom. 1. pag. 152. edis. di Firente. (b) Scritt. idraul. ivi.

per la situazione che le spiaggie istesse serbano con la direzione de venti dominanti. Quanto ciò sia evidente e vero si può ben raccogliere dalla testimonianza di numerosi monumenti combinata con la osservazione di recenti fatti. Ravenna al tempo de' Romani era sul mare con un magnifico porto, ora ne rimane lontana tre miglia in circa: il porto di Ostia, fabbricato alla foce del Tevere dall' Imperadore Claudio, si ritrova presentemente più di un miglio distante dall' attuale sbocco del Tevere in mare : l'antico porto Pisano parimente giace ora molto lontano dal lido del Mediterraneo: la torre Pamfilia, edificata nel pontificato d'Innocenzio X alla foce del ramo del Po d' Ariano, chiamato porto di Coro, nel 1716 era dal mare distante quasi per due miglia. Non finirei mai se accennar volessi tutt' i luoglii in cui la spiaggia si è prolungata, e dove tuttavia continua ad estendere i suoi acquisti. Per l'opposto non mancano numerosi esempii di spiagge corrose dagli attacchi delle onde, che hanno qualche volta pur distrutto de' quartieri interi di villaggi piantati sul lido del mare. E per non uscire dal Cratere di Napoli, quante fabbriche costrutte da' Romani sul lido di Pozzuoli non si veggono presentemente cinte tutte dal mare? Le dieci colonue di granito alla base del Montentovo, le quali probabilmente appartennero al tempio delle Ninfe, restano ora nel mare molto distanti daila terra: più innanzi dello stesso sito, oltre che vi si veggono cinte da mare le rovine di molti ragguardevoli edificii, si osserva parimente nel golfo di Baja il tempio di Ercole molto loutano dalla terra, ecc.

La memoria di fatti simili, ed antichissimi ci è stata conservata fra gli altri dall'insigne poeta di Sulmona nel XV. lib. delle Metamorfosi v. 287, a 295. Fluctibus ambitae fuerant Antissa Pharosque,

Li Phoenissa Tyros ; quarum munc insula nulla est.

16

Leucada continuam veteres habuere coloni, Nune freta circumeunt: Zancle quoque uncta fuisse Dicitur Italiae: donec confinia pontus Abstulit, et media tellurem reppulit unda. Si quaeras Helicem, et Burin, Achaidas urbes, Invenies sub aquis, et adduço ostendere matae

Inclinata solent cum moenibus oppida mersis.

La protrazione delle spiagge e le lor corrosioni sono effetti che derivano dal grado di consistenza della costa , dalla direzione de' venti dominanti , e dalla situazione de' differenti punti del lido per rapporto alle direzioni degli stessi venti. Il nostro Zendrini, cercando d'indagare la cagione di questi fenomeni, osservò che quando le spiagge di poco fondo si trovano esposte oblimamente a'venti lunghi, ed impetuosi, questi le zappano, e trasportano altrove le materie che hanno staccate dal lido, o divelte de' bassi fondi; per l'opposto quando i venti dominati spirano di fronte alle coste, vi spingono copiose sabbie, e ve le ammassano. Osservò del pari che in alcuni lidi l'ammassamento si alterna con lo sgombramento; ma che quando i venti principali cospirano a trasportare sabbie, e ad ammucchiarle sul lido, si potrae la spiaggia, facendosi terra ferma ove prima fu mare.

Intanto può dirsi in generale che la protrazione è maggiore della corrosione. Questa molte volte può essere fermata con opere di arte, quella non mai. Quindi in una spiaggia soggetta alla protrazione, un porto costrutto o con molt continuati o a piloni , certamente in un tempo più o meno lungo soggiacerà al destino istesso de porti di Ravenna, e di Ostia. Il molo a piloni non può impedire l'arrivo delle sabbie , soltanto ne permette il passaggio, se per avventura si trova in una spiaggia per dove semplicemente passano le sabbie per condursi mel sito, che la natura prescrive co-

me termine al loro cammino: in questo sito poi è chiaro che un molo qualunque tanto continuato quanto interrotto, resterà in breve sepolto, e il porto interamente colmato.

Le spiaggie adunque soggette a sensibili potrazioni sono il peggior sito per porto; ed al contrario l'offic-riscono opportunissimo quelle che serbano contorni in-variabili, dove a procurare la calma si possa far uso del sistema proposto di un molo ad archi e piloni; si-stema ch'è sempre possibile stabilire fino a profondità più che sufficiente a' bisogni de' più grossi legni da guerra.

Tutte le spiaggie della Puglia comprese fra Bar- Confronte de moletta , e Mola conservano contorni quasi invariabili ; li antichi con quelli tutte hanno un fondo or ghiaroso, or sabbioso; e tutte e di Barletta. hanno per lungo tratto dal lido acque poco profonde. Quindi o la corrente littorale, se si vuol così potente. o le correnti diverse mosse da' venti, com' è più verosimile, strascineranno verso i porti una gran quantità di materie. Essendo comune a tutt' i porti della Puglia una tale circostanza, io mi limito a parlare di due soli di essi, cioè di quello di Trani, e di quello di Barletta. Il primo l'ho scelto non perchè il Governo ha ordinato che sia il primo a ristabilirsi, ma principalmente perchè trovandosi il sistema de' suoi moli perfettamente opposto a quello degli Antichi, si possa ravvisare ad un batter d'occhio che appunto da questa opposizione è derivata la sua totale perdita, e ch'è quindi irremediabile affatto finattantochè rimanga quel sistema. Per confermare maggiormente questa verità, ho voluto poi parlare del porto di Barletta; poiche come questo si è più avvicinato al sistema antico, così è men difettoso; ed appunto alle sue particolari deviazioni dall'antico sistema devonsi attribuire i suoi difetti anche parziali,

Un piccolo seno di mare, della figura presso a poco del ferro di cavallo, forma il porto di Trani ( tav. 2. fig. 1. ). Esso era soggetto a venti di tramontana. I cavalloni sollevati da questi venti entravano quasi direttamente nel porto, ed investivano con impeto i legni che vi erano ricoverati. Al principio del secolo passato si pensò di riparare a un siffatto inconveniente con una diga , la quale restringendo l'imboccatura del porto , conservasse in esso in tutt'i tempi la conveniente calma. Questa diga AB, detta molo antico, parte da terra e si prolunga per circa 42 canne nella direzione di ponente-maestro, e scirocco-levante. Appena costrutta una siffatta diga, i legui non poterono più ancorarsi in fondo al porto ove certamente dovevano trovare maggior tranquillità, poichè la profondità delle acque andava d'anno in anno scemando. Quindi i legni furono costretti dopo qualche tempo a stare lungo il molo antico, dove la profondità delle acque si conservava sufficientemente grande : ma in questo sito venivano fortemente battuti da' cavalloni prodotti dal greco-levante, che in que'mari, al pari della tramontana , è furioso motore delle onde. Si pensò di salvarli da una tanta molestia: perciò alla metà in circa del secolo passato fu edificato il molo nuovo CD, il quale , partendo anch'esso dalla terra , si prolunga continuato per circa 53 canne. Esegnita quest' opera, el' interrimenti crebbero; ed essi vennero attribuiti al mole nuovo, come quello che ostando alle torbide trasportate dalla corrente littorale , le costringeva a deporsi avanti di se, ed entrare nel porto. Si pensò quindi di ovviare al progresso di questo male, rigettando al largo la corrente littorale, creduta la sola conduttrice delle torbide. A quest'intento si fece la scogliera S, la quale, quando anche avesse deviato la corrente littorale o pet dir meglio le correnti di tramontana, a vréibbe fermato quelle di levante. Ed in fatti gli interrimenti si sono ora estesì anche fuori del porto fra la terra, la scogliera, ed il molo antico. In somma il porto di Trani trovasi ora quasi del tutto interrito, ad onta che da sessant' anni in qua vi sieno stati spesi oltre dugentomila ducati per conservarvi la profonditti delle acque.

I Tranesi dispersando di potere più ostare alle copioce sabibe che vi giungono, si sono limitati in fine
a mautenere lungo il molo antico un miserabile fosso
ad ma profondità, la quale non mai si è potutu portare a quella degli anni precedenti; come si conosce
dalla quantità di carico che i bastimenti hauno potuto
rieverve presso il molo istesso, e ch'è andata diminuen-

do di anno in anno.

La ragione di questi mali risiede nella spiegazione data del fenomeno di conservarsi le profonditi dacqua nel porto di Pozzuoli. Ivi le correnti introdotte nel porto ne sono uscite per le numerose aperture la-sciato nell'intiera lumghezza del molo, e le subbie non hanno fatto che passare: per lo contrario nel porto di Trani le correnti rallentate successivamente dal molo antico, al almo nuovo e dalla scogliera, vi hanno de-posto le torbide di cui erano caricate. Or dopo questi fatti io nou credo temerario l'asserine, che se il porto di Trani, la cui figura somiglia quasi a quella di Misseno, avresse avuto come questo anche traforati i suoi moli, avrebbe conservato inalterata la profondità delle sue acrine.

Veduti i grandi mali del porto di Trani, osserviamo il sistema, e lo stato di quello di Barletta.

La prima opera che sissi eseguita per lo porto di Barletta fu il molo AB (tav. 3.) continuato, ed attaccato alla terra. Ho detto continuato, ancorche vi sieno duo picciolissime aperture x. y molto fra loro distanti , le quali nou sono state di alcun soccorso per

lo disgombramento del porto, a cagione dell'enorme sproporzione tra gli orificii di siffatte aperture, e l'ampiezza del porto. Quindi a destra, e a sinistra del molo sonosi fatti degl'interrimenti, i quali probabilmente fecero da principio rinunciare all'idea di perfezionarlo. Ma poi un ingegno più felice, di cui ho invano fino ad ora cercato sapere il nome, pose in opera un mezzo d'arte più saggio, che si avvicina un poco al sistema de moli degli Antichi ; cioè costrusse un molo isolato CDE, alquanto curvo, e giacente con la parte convessa dirimpetto alla spiaggia, il quale nel 1751 incominciò ad essere ampliato. Questo molo, mentre difende il porto da' venti di tramontana, lascia libero il moto alle correnti, ed impedisce quindi i depositi nella maggior parte, poichè siccome il sistema del molo non è persetto, così non è pieno l'effetto suo. Ed in vero nello spazio racchiuso fra il molo CDE, e la sua corda CE l'acqua è costantemente più tranquilla; perciocchè le correnti fermate dalla diga debbono depositarvi le materie che trasportano; nè queste possono più uscirne, come avveniva ne porti degli Antichi difesi da'moli traforati. Nè giova recare in esempio la diga isolata di Cherbourg , la quale , come si assicura , non racceglie depositi lungo la sua parte interna, come la diga di Barletta ; poiche quella di Cherbourg mentre è posta tre miglia distante da terra, sta ancora in un sito dove la profondità delle acque è da 70 in 87 palmi.

Or è ben noto che le correnti, cominciando dal lido, occupano più o meno di spazio secondo che il mare è meno o più profondo lungo le sue rive, e che al di la di circa 30 palmi le sabbie per qualunque tempesta non sono mai sollevate (a). Intanto, siecome la parte presso alla diga di Barletta è la più tranqnilla, così in-

<sup>(</sup>a) Bremontier ( Recherches sur le mouvement des ondes, Parius 1809) tootiene che l'effetto delle tempeste si fa sentire ad una profondità d'acqua molto ineggiore de 30 palni.

porta che i legni vi si possano avvicinare, principalmente quando spirano i venti di levante, che infilano quasi, e tormentano fortemente le navi che vi si trovano ricoverate. Si esegue quindi ogni anno uno espurgamento dispendioso; ma, com' egli è facile ad intendere, avviene costantemente che indi a poco, e spesso nella prima burrasca, il mare vi rigetta la copia istessa delle materie che ha tolte la mano dell'uomo.

I moli degli Antichi non soggiacciono al cennato inconveniente; le correnti e con esse le torbide passano per tutt'i punti della lunghezza del molo; e se una corrente poco attiva, nel passare per lo porto vi lascia nna quantità di materie, un'altra corrente più energica ripara al poco sensibil male che la precedente ha cagionato. All'opposto i moli continuati forzano le correnti a deporre le loro torbide, ed obbligano gli uomini a fatiche inutili, ed a sacrifizii ancora più grandi di quelli che ha richiesto la primiera costruzione de'porti,

Dove sono più le grandi profondità d'acqua de portì di Genova, di Livorno, di Trieste, di Ancona ec.? La loro conservazione diventa di giorno in giorno sempre più precaria, malgrado de nettamenti quotidiani, e dispendiosi : i loro belli moli continuati han prodotto in vero molta quiete in que porti, ma con grave perdita della profondità naturale delle acque.

Ma forse che i moli continuati costrutti sopra scogliere non sono stati raccomandati, se non perchè creduti più economici ? È d' ùopo quindi esaminarli an-

che sotto questo altro punto di vista,

Noi osiamo sostenere che i moli ad archi e pilo- Paragone fra l'imni, tra gli altri loro vantaggi, hanno quello ancora di archi, e piloni, e esser quasi sempre meno costosi de' moli continuati ; l'importo diua macome ci lusinghiamo di dimostrare colla esposizione comparativa della loro spesa (a).

<sup>(</sup>a) Quando fu scritto questo Discorso l'adosione de' moli ad archi e piloni incontrava una forte difficultà benanche per riguardo del-

20

Si suppongano isolati i due moli; e l'altezza di ciascuno dal piano delle fondazioni sino al pelo basso del mare sia di 30 palmi (a), non tenendosi conto delle parti che restano al di sopra del pelo istesso, poichè possono essere in ambedue i casi presso a poco le stesse.

<sup>(2)</sup> Il pulmo lineare napoletano sta al metro, come 2634 a 10000. La canna lineare = palmi 8.

Si supponga formato da 30 archi, ciascuno avente 15 palmi di corda e 31 da piloni, lungo ognuno palmi 20; e che quindi la lunghezza del molo sia di palmi 1070.

Per un pilone.

Fab. di long. pal. 30 | Pal. quadr. | Can.corr.di fab.(a) | a duc. 6 la canna lat. pal. 30 | 18000. | 1404. | imp. d. 843. 75.

Cassa di lung. in giro pal. 100 di alt. comp. pal. 300 di alt. comp. pal. 30 di cassa di cass

Canayaccio . . idem | idem | dem. | a duc. 1.30 la causa | imp. d. 60. 932 .

Cavam. lung. pal. 20 | Pal. cub. | Can. cub. | a duc. 30 la canna | 3600. | 71 Tr. | a duc. 30 la canna | imp. d. 210.93.

Per piloni 31.

Canne quadrate di cassa n.\* 4859! imp. ducati ... 26156. 25.
Canne quadrate di cassa n.\* 1453! imp. ... 3487.5. oo.
Canne culiche di cavamento n.\* 217!! ed imp. ... 6538. 83.!

----

In uno . . . . 69459. 145.

<sup>(2)</sup> La canna corrente di fabbrica è di palmi cubi 128.

### MOLO CONTINUATO SOPRA SCOGLIERA.

..

Lungo pal. 2070.

Largo pal. 30.

Alto pal, 30.

Scarpa dal lato dal large, comp. pal. 45.

Scarpa dal lato del porto, di large, comp. pal. 22½.

Large unite . 67½.

Lung. comune 1070.

Alt. comune . 30.

Scarpe delle due punte di molo.

In uno canne cubiche di scogli 6745 110; ed imp. duc. 124793. 70.

Dunque il molo ad archi e piloni importa duc. 69459, 142.

Il molo continuato importa duc. . . . . 124793. 70.

Differenza . . . . 55334. 55 2.

Io mi attendo una difficoltà , cioè che dovendosi spesso tirare da' luoghi distanti le pozzolane volcaniche, indispensabili per la fabbrica a getto , con la quale è forza di costruire i piloni , l'anzidetto conto comparativo verrebbe aumentato, e quindi più o meno accrescinto l'importo del molo ad archi e piloni . Ciò non ostante ammettendo che tutti gli altri materiali si paghino altrove così cari come in Napoli, non pare possibil mai che l'aumento di prezzo per la pozzolana possa far crescere di tauto il costo del molo ad archi e piloni, da uguagliare quello del molo continuato. E ciò nel caso che agli archi si dia una corda piccola quanto è stata da me stabilita : ma se si adottasse una corda maggiore, come ne'moli di Pozzuoli (a), e di Miseno ; in un tal caso col diminuire il numero de' piloni, si avrebbe un nuovo risparmio. Intanto se non verra stabilito dall'esperienza la massima ampiezza che si può dare alle panconate, ( nel caso già che ve ne fosse bisegno ) per conservarle atte a reggere energicamente agli urti de cavalloni , non ho creduto prudente assegnare agli archi una corda maggiore di 15 palmi.

Admique dalle cose finora esposte si deduce

1. Che i moli continuati ed attaccati alla terra disposti principi al impedendo il corso libero delle correnti , producono perii della Poglia.

L'interimentale

l'interrimento de porti :

 Che i moli ad archi e piloni, per la ragione contraña, conservano la naturale profondità delle acque ne porti:

3. Che il sistema de' moli a piloni è adattatissimo a produrre suna sufficiente calma ne porti, come lo pro-

<sup>(</sup>a) Fra le aperturé del molo di Pozzuoli la più conservata ha 36 palmi di luce.

vano i tanti esempii di moli di questa fatta; in niuno de' quali si riconosce che siasi stato nell'obbligo di chiudere alcuna delle tante aperture lasciatevi da principio:

4. Che un molo il quale consista in una diga continuata, ma staccata alla terra, purche non sia molto distante dalla spiaggia el in un sito profondissimo, non produce se non che una parte de vantaggi de moli a piloni; percioccie una diga di simil fatta deve sempre avere una certa curvità da rendere tranquilla un'aja ben estesa di acqua; ed in questa non operando efficacemente le correnti, deblono avvenire o chrare gl'inter-imenti;

 Che le spiagge le quali conservano de' contorni invariabili, sono le più opportune per sito di porto;

6. Finalmente che i moli ad archi e piloni, costrutti in siti dove le acque hanno una profondita di 3o in 4o palmi, sono quasi sempre meno spesosi de'inoli continuati fatti sopra scogliere.

Stabiliti siffatti principii, il progetto del ristabilimento de' porti della Puglia si presenta, dirò così, da per se stesso.

II Governo ha ordinato che si ponga mano a quello di Trani. Rovinato questo porto per effetto de suoi
due moli continuati, e della sua scogliera, può ben
dirsi che più non esiste. Volendolo al presente ristabilire, due idee si passono eleggere; la prima di eseguire un espurgamento generale del porto, e fare delle
aperture ne suoi moli e nella scogliera per impedre
unovi arrenamenti ma essendo tali moli formati di scogli, il volerne traforare il masso con frequenti e profonde aperture varrebbe lo stesso che distruggeri edi
indi riedificarii, operazione che costerebbe molto più
della costruzione di un porto nuovo. Conviene adunque
appigliaria al un'altra idea, cioè di abbandonare il porto
attuale, e duvie un nuovo a Trani. Quello che lo proposto ve-rebbe garentito da un molo isolato PG, (av. x.)

fig. 1.) la cui forma, come si vede, rende il porto assai vasto, e lo mette al coverto de' venti forti che agitano impetuosamente il mare in quella spiaggia.

Questa in fatti per molte miglia può consideransi quasi dritta; per lo che viene a rimanere esposta alla metà in circa de'venti della bussola. Ho detto alla metà in circa, poichè siccome i venti paralleti alla costa non possono mettere il mare in tempesta, così quelli che di poco precedono una tal direzione debbuno essere anche considerati conce poco nocivi. All'opposto il vento più pernicioso, è quello che spira perpendicolarmente alla costa; siccome tutti gli altri che soffiano dal largo, diventano sempre meno dannosi a proporzione che si avvicinano alla direzione paralleba. In conseguenza un parton per essere in sicuro da qualunque pericolo del mar tempestoso, conviene che sia a coverto aluneno de'due terzi de'venti che soniano dal largo.

Or la forma di molo immaginata per lo nnovo porto di Trani lo mette a coverto della massima parte de' venti del largo, e principalmente della tramontana, del greco, e del greco-levante; venti che più di tutti gli altri rendono hurrascoso il mare in quella spiaggia.

Lo stesso molo isolato, dando al nuovo porto due bocche opposte, permetterebbe a legni di entrarvi, ed uscirne in tutti gl'istanti, o sia con tutt' i venti; il che forma uno de pregi principali di un porto.

Per le ragioni poi sopra esposte, il nuovo molo sarà formato ad archie piloni, come si vede segnato nella tuv. 2. fig. 1. La figura 2. della stessa tavola indica il prospetto del molo dal lato del porto; e la figura 3. indica il taglio trasversale del molo per lo mezzo di un arco.

La corda degli archi sarà di 15 palmi I piloni avranno la dimensione di palmi 20 per lo lato dalla lunghezza del molo , e palmi 30 per lo lato della largheza; ciò che di ciascun pilone forma un masso unto pesanto, da poter in que mar reggere energicamente agiu tri de' più violenti cavalloni. L'imposta degli archi, i quali verranno depressi del terzo, sarà al pelo del maro basso. Se si crederà necessario, il voto dell'arco verrà chiuso da una panconata, nel modo che si osserva nella fig. 2. e 3. della tav. 2., restando a determinarsi con l'esperienza sino a quanta profonètà sotto il pelo del mare convenga portare le panconate.

Credo superfluo il descrivere qui le opere progettate per gli altri porti della Puglia. Esse sono ideate con gli stessi principii.

Mi sono del pari astenuto di entrare in quelle par-

ticolarità che sono ovvie per le prisone di arte.

Sarebbe stato pregio dell' opera il far precedere a
questo Discorso le particolari osservazioni tanto circa i
più celebri porti moderni con moli continuati, quanto
intorno a tutt' i porti antichi del sistema contrario,
insieme con le loro corrispondenti piante: ma poichè
quest' impresa è l' opera di un Governo e non già di
di un privato, ho dovuto limitarmi alle cose fin qui
riferite.

### DISCORSO II.

#### INTORNO AL SISTEMA DI COSTRUZIONE DE'PORTI

CONCERNENTE ALCUNE AICERCHA SOPRA GLI ANTICRI PORTI D'OSTIA, DI ANTIGO, D'ARCONA, DI CIVITAVECCHIA, E DI MISITA;
DIRETTE A SCOPRINE CO'LUMI DELLE TEORICHE PRESENTI I PRINCIPII SEGUITI DAGLI ANTICESI MELLE CONTRAUMONE DE PORTI.

Net, principio del Discorso primo da me pubblicato intorno al Sistema di costruzione de Porti proprio a non promuvere il loro arrenamento, assessi che gli avanzi del molt degli antichi porti di Puzzuoli, di Miseno, di Nistia, e di molti antichi porti fuori del nostro Regno, ci presentano costantemente una serie di piloni, che ora sono isolati per la ingiuria del tempo, ma furono altra volta uniti fra loro con archi molto depressi, e di impostati e da coque basse.

Mi è stato ora imputato che in tutto quel Discorso non abbia io cennato i nomi, non che altro, di que porti antichi fuori del nostro regno che, secondo la mia asserzione, erano formati da moli ad archi e piloni; dove per lo contrario avrei dovuto recarne in esempio il maggior numero possibile, a fine di accruditare un sistema chi o aveva preso a sostenere.

In vero se ciò non feci, fu solo perchè io desiderava, prima di nominare sifiatti porti, esaminarne diligentemente gli avanzi, come aveva io fatto per i porti di Pozzuoli, di Miseno, e di Nisita. Ma poichè non mi è stato ciò possibile, ed or che sono astretto a giustificare quello che affermai, mi son risoluto di pubblicare que 'pochi monumenti che mi è riuscito raccorre, principalmente mercè de' favori del dottissimo Signor Cavalier Carelli. Cò quali monumenti mi lusingo dimostrare sempre più la superiorità del sistema degli Antichi rispetto al nostro nella costruzione de' porti, e singolarmente de' loro moli traforati; il cui numero si sooprirche forse molto maggiore, se più scrupolo-samente si osservassero le reliquie di tutt' i porti antichi. Procurvo nello stesso tempo di rispondere ad alcuni dubbii mossi intorno a' mezzi, con cui ho proposto nel primo Discorso potersi conseguire la calma
assoluta ne' porti garentiti da' moli ad archi e piloni.

Petto di Ostis.

Il prino porio che sappiamo essere stato da Romani costrutto di pianta e in un'aperta spiaggia, fi
quello di Ostia. La sua figura somigliava quasi a
un semicerchio, sporgente tutton el marre, e addossto
alla spiaggia col suo diametro. Dall'estremità del diametro istesso si distendevano nel mare due braccia di
moli, le quali cingendo il semicerchio; terminavano
in due punte sì distanti fra esse, che ne risultava un'
apertura ben grande, e quale appunto ricercavasi specialmente in tempo di mare grosso, per non rendere
difficile la manovra del legui che entravano nel porto.
Ma quest'apertura essendo troppo ampia, e naturalmente
esposta ad una gran parte de venti del largo, doveva
spesso rendere l'interno del porto agitatissimo, e poco
seuro a l'egui che vi erano ricovrati.

Per rimediare a un si grave inconveniente, que saggi nomini dell'antichità edificarono un'isola, che copriva la bocca del porto, ed opponendo alle onde ed a' venti un ostacolo tale da impedir loro la libera entrata, rendeva le acque del porto difese da qualunque agitazione. Oltre a questo vantaggio, l'isola ne produceva un altro non meno importante, cioè dava al porto due bocche opposte; prerogativa che permetteva a' legni di potere in tutt'i tempi, cioè con tutt'i venti, comodamente entravi ed uscime. Questa prerogativa, che forma una delle principali di un buon porto, si oserva quasi affatto trascurata da Moderni; men-

tre presso gli Antichi fu apprezzata al segno, che appunto ad essa i porti dovevano la loro celebrità; come possiamo comprovare con più luoghi di scrittori antichi.

Plinio il Giovane , nel descrivere il porto di Civitavecchia, in tutto simile a quello di Ostia, commenda principalmente la facilità dell'entrata per le due bocche opposte, formate da un'isola (a). In ore portus, egli dice, insula assurgit, quae illutum vento mare objacens frangat, tutumque ab utroque latere cursum navibus praestet.

Cesare, ne' suoi Commentarii della guerra Civile, ci assicura che il famoso porto d'Alessandria era formato da un'isola situata parallelamente ed a picciola distanza dal lido, sopra cui la città si ergeva. I legni si ricoveravano nello spazio di mare fra la città e l'isola : perciò da questa, come da un gran molo, venivano difesi contra le onde ed i venti del largo. Dietro questo molo le navi, secondo la diversità de'venti, vi pervenivano per le due bocche opposte, formate dall'isola (b). Pharus est in insula turris, magna altitudine, mirificis operibus extructa, quae nomen ab insula accepit. Haec insula objecta Alexandriae , portum efficit.

Il rinomato porto di Cartagine, al riferir di Virgilio, (c) non era diversamente formato.

Est in secessu longo locus: Insula portum Efficit objectu laterum, quibus omnis ab alto Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos. Hinc atoue hinc vastee rupes geminique minantur In ocelum scopuli, quorum sub vertice late Æquora tuta silent . . . . . . .

<sup>(</sup>a) Plin. Jun. Epist. lib. 6. Ep. 31.
(b) Caes. de Bel. Civil. lib. 3. prope fin.
(c) Virg. Aeneid. Lib. I. v. 159.

.... Hic fessas non vincula navis
Ulla tenent; unco non adligat ancora morsu.

Un'isola coquiva la hocca del porto di Cartagine la Nuova nella Spagna, come riferisce Livio (a). Sinus est maris media fere Hispania, maxime Africo vento oppositus, et quingentos passus introrsus retractus, paululo plus passuum in latitudinem patens. Hujus in oito simus parva insula objecta do alto, portum ab omnibus ventis, praeterquam Africo, tutum facil.

Non dissimile era la disposizione del porto d'Itaca, rapportandocene ad Omero nella sua Odissae (b):
ne gli abitanti di Tiro dovevano ad altro la costante
tranquillità del loro porto, che ad un'isola artefatta,
la quale non solameute ne copriva l'entrata, ma eziandio offeriva a' legni, per due bocche opposte, un ingresso sempre facile (c), qualumque fosse stato il vento
che in quei lidi mettesse il mare in tempesta. Non finirci si presto, se numerar volessi tutt' i più celebri
porti antichi , le cui bocche, eran coperte da isole o
sia antenungli.

I Moderni non potevano non avvertire che le bocche scoverte de porti nuocano grandemente alla loro
tranquillità. Essi nondimeno si son dati a credere di
avere a ciò rimediato col solo situarle in modo, che
non fossero infalta e di venti forti del largo: ma con
questo mezzo non hanno forse ben provveduto alla
cahna interna de' nostri porti. In fatti per le bocche coverte, comunque si vogliano situate, si comnica dall' esterno un grado d' agitazione nocivo; ond' è
che in modi porti i legni non debbono spesso la loro

<sup>(</sup>a) Liv. lib. 26. 42.

 <sup>(</sup>b) Homer. Odys. lib. 13. v. 93.
 (c) V. Belidor. Architect. hydraul. par. 2. lib. 5, eop. 2.

salvezza, se non alle precauzioni che si ha necessità di prendere, per assicurare e fortificare il loro ancoraggio.

In quanto poi alla facilità dell'entrata de' legni in un dato porto, è pur forza di convenire che una bocca riparata da' venti che agitano fortemente il mare intorno, ha il grave inconveniente che i legni i in tempo di burrasca, violentemente spini secondo una direzione che niente o poco infila la bocca del porto, non possono bruscamente piegare nell'introdurvisi, senza essere esposto ad urtare e frangersi contra qualche testa di molo. Quante volte in fatti non è avvenuto, che le navi dopo di aver nell'alto mare vinto l'impeto delle tempeste più violenti, abbiano poi incontrato i maggiori pericoli alle bocche de' porti, sol perchè questi non dano no ingressi opportuni alle diverse direzioni del cammino de' legni i' ode le le more de' legni ode de le more del periodi alle bocche de' porti, sol perchè questi non dano ingressi opportuni alle diverse direzioni del cammino de' legni i' ode.

Il porto di Ostia non solo era esente da si tristi vizii , ma la facilità di entrata , e la perennità di calana erano due pregi ch' eminentemente possedeva , e che doveva alla szagia disposizione de suoi moli , da' quali veniva , si può dire , perfettamente chiuso.

Ma oltre a questi vantaggi, un altro di grandissimo momento derivava dal sistema de medesimi moli; perciocchè essendo formati ad archi e piloni, davano passaggio alle correnti torbide, e non divenivano cagioni di arrenamenti.

La disposizione, ed il sistema dunque de' moli di Ostia arrecavano a quel porto i tre seguenti vantaggi

1.º Facilità di entrata, e di uscita con tutt'i venti:

2.º Costante tranquillita:

3.º Preservazione dagli arrenamenti.

Or questi attributi appunto sono i soli essenziali ch' è oltremodo difficile di ottener combinati ; di modo che la perfezione dell'arte in questo debbe giudicarsi riposta, in saper conseguire il concorso, e conciliazione di siffatte qualità nella costruzione de' porti.

Che i moli poi del porto di Ostia fossero ad archi e piloni, si raccoglie da'seguenti incontrastabili monumenti.

Il porto di Ostia, come ognun sa, fu costrutto dall'Imperadore Claudio vicino al ramo destro del Tevere; ma l'ultima mano non vi fu data se non da Nerone suo successore.

Per conservare la memoria di un'opera tanto importante, i cui avauzi sono anche ora oggetto di ammirazione e di stupore, fu battuta una medaglia avente nel dritto la effigie di Nerone, e nel rovescio il porto di Ostia con la epigrafe aucustra non. osr. s. c.

Questa medaglia, che si trova riportata dall' Agostini, dal Castiglione, dal Lucatelli, rappresenta il porto di Ostia esteriormente e interiormente aperto . La prima apertura dava l'ingresso dal mare al porto; la seconda serviva a far comunicare il porto con la darsena. Nel mezzo della prima apertura sorge un'isoletta rettangolare, quasi simile ad un gran piedestallo, sopra del quale vi è un dado, che serve di base ad un gran Colosso. L'elevato dell'isoletta si osserva formato da tre piloni, e due archi, per sotto i quali passa il mare. Con questa isoletta si è voluto dare un'idea in picciolo dell'isola vera che copriva l'ingresso del porto, dal mezzo della quale si ergeva una gran lanterna, simboleggiata nella medaglia dal Colosso, che come quello di Rodi ; serviva di faro al porto. Un Nettuno poi sta nel mezzo della seconda apertura, che menava alla darsena. Questa è tralasciata nella medaglia , non per altro certamente, che per rendere men picciola, e quindi più distinta e perspicua la scultura del porto.

Da Suetonio (a) parimente non si fa menzione della darsena, come di oggetto di minore importanza; ma da Dione Cassio (b) ci è stata con ogni maggior precisione descritta.

La scultura della stessa medaglia mostra varie navi entro al porto , il quale vien cinto da due braccia di moli circolari: il braccio destro esprime la prospettiva di un molo ad archi e piloni , quasi senza alterazione della pianta ; il sinistro rappresenta in pianta; i missitro rappresenta in pianta; il megazzini , ch' erano poggiati in su gli stessi archi e piloni , e che con la loro elevazione impedivano a'venti di disturbare la tranquillità delle seque del porto. Ne diversamente ora , per economia di tempo , si usa nel delineare piante regolari di grandi edificii , poiche con una metà della pianta si rappresenta un piano , e con l'altra un altro piano .

La forma poi del porto di Ostia che si vede scolpita nella medaglia di Nerone corrisponde alla descrizione lasciatenen da Suetonio nella vita di Chaudio. Ecco le sue parole: Portum Ostiae extrusti, circumducto destra sisistraque bracchio, et ad introdium profundo jam salo mole objecta: quam quo stabilius funduret, navem ante denersit, qua magnus obeliscus ex Aegypto fuerat advectus; comestrique vitus suprasosuir attussima tunatu in exemplum Mexandrini Phari, ut ad nocturuso signes cursum navigia dirigerent.

Poco innanzi si è detto osservarsi nella medaglia di Nerone, che l'isoletta la quale copriva la bocca del porto era ad archi e piloni. Lo stesso si raccoglie dale le parole di Suetonio, congestispue pilis superposuit altissimam turrim. Ed in vero se l'isoletta non fosse stata formata da una serie di piloni, sopra cui dorevano

<sup>(</sup>a) Suet. in Claud. cap. 20, (b) Dio. Cas. lib, 60.

poggiare gli archi, certamente da' Romani non si sarebbero prese tante precauzioni nel fondarla. Un semplice getto di scogli sarebbe stato l'espediente il più economico ed il men complicato, qualunque fosse stata la profondità delle acque. Ma siccome l'isoletta doveva essere formata da una serie di piloni su quali poggiar dovevano degli archi : diffidando que valentuomini di poterli stabilmente fondare sotto una grande altezza d'acqua, fecero affondare, certamente piena di scogli, una nave, forse la più grande che vi sia mai stata, affinche gli scogli in essa rinchiusi, come in una grande e forte cassa, formassero un solo corpo, che si venisse a comprimere uniformemente nella sabbia. In tal modo essendo i piloni piantati su questi scogli , che formavano un sodo o platea generale di pietre a secco, e non potendo soggiacere se non ad un assettamento uniforme, mun danno per conseguenza poteva avvenire agli archi che reggevano il faro. Non mancano ora simili fondazioni di piloni , che da secoli sostengono illese delle grandi volte.

Il ponte p. e. delle Sette Vie di Saumur, costrutto verso l'anno 1230, è composto di otto archi, aventi cisscuno 36 piedi Parigini di apertura. Or questo ponte poggia co suoi piloni sopra una platea generale di semplici scogli, gettati senza ordine, ma molto contigui fra essi (a).

Che gli altri moli poi del porto di Ostia fossero parimente ad archi e piloni, ne abbiamo anche ora nelle sue ruine una pruova incontrastabile di fatto. Ed in vero come da molti sono state osservate, ed in più modi descritte, così lasta esaminare siffatte descrizioni solamente. Eccone non poche, degne di esser distintamente rammentate.

<sup>(</sup>s) Cessart Travaux hydraul. tom. 1. art. 1.

Stefano Perach nel 1585 disegnò le ruine del porto di Ostia ; e dal suo disegno si ravvisa che i moli erano secondo il sistema di quelle di Pozzuoli , di Miseno , di Nisita ec.

Cornelio Meyer parimente dalle antiche ruine del porto di Ostia ne divinò il prospetto, il quale per rapporto a' moli è in tutto simile agli cunuciati disegui . Questo si trova inciso nell' opera, con cui il Meyer si propone principalmente la ricerca del modo come restituire la navigazione al Tevere. Sifiatta opera fu pubblicata nel 1685, e dedicata ad Innocenzo Me

Ne' tempi seguenti il Marchese Lucatelli, dopo aver con diligenza essuniato le ruine dell'amico potto di Anzio, e quelle del porto di Ostia; trovando la prospettiva di questo porto, delineata dal du Perach, conforme al vero, la riprodusse (a). Essa è fatta a viata d'uccello ; e perciò la pianta geometrica del porto di Ostia quasi non rimane al terrata a. Anzi la medesima i un hatter d'occhio da l'idea la più esatta si della posizione de moli; che del loro sistema ad archi e piloni, some altresì dell' estensione del porto, della darsena, e delle altre particolarità.

Giorgio Braun poi diligentemente osservate e nisurate le ruine del potto di Ostia, pubblicò di questo, fin dal 1572, una descrizione non che accurata, mà talmente minuta, che discende alle più piciole dimensioni delle parti. Mi sia permesso di produrre un picciolo fiammento di silitatta descrizione. Pertus Romanus ad Ostiom, veterem Latti civitatem, a Cloudo Imperatore factus est, ubi noves exomerure oporteba propter vada, quo merces deinde Romam novigiti purvis, vel remis, vel funitus, adverso Their subvehe-

<sup>(</sup>a) Nella Dissertazione su' Porti degli Antichi nel Vol. VI. delle Dissertazioni dell' Accademia di Cortona.

rentur. Hujus autem portus stupenda et incredibilis magnificentia fuit, muris velut brachiis erat circumdatus ( in quibus habitationes variae ) IN ARCUS EXTRUCTIS QUO MARE FIUXU AREAS EXPELIERET....

Addurrei altre pruove, se per la loro simiglianza non temessi di rendermi nojoso, e, se non fossi convinto che per le cose finora dette resti abbastanza dimostrato che i moli di Ostia, oltre alla loro saggia disposizione la quale dava costante cana. E semese racute accesso, erano traforati ad archi, pe quali mare fluxu arenas repulsario.

Porto di Anzia

L'antico porto di Anzio, al riferir di Suetonio, fu edificato da Nerone, il quale perchè nato in Anzio pare che avesse voluto con tale rilevante opera mostrarsi grato alla sua patria.

Fa meraviglia che di questo porto niuna medaglia sia stata rinvenuta fra le moltissime e varie che fino ad ora si sono scoverte di questo Imperadore; laddove non poche di esse, ed altresi varie di forma, rappresentano il porto di Ostia, che a buon dritto non gli appartenne, se non per l'ultima mano ch'egli vi diede.

Ĉirca la struttura del porto di Anzio, niuna particolarità si ritrova in Suetonio, il quale appena dice
che Nerone in Anzio (a) portum operis sumptuosissimi
fecit. Una pianta, più ostensiva che geometrica, di questo
porto, forse la sola finora nicisa, (b) forma la tavola
14 della voluminosa Opera intitolata Veteris Lati antiquitatum, pubblicata in Roma nel 1776. Or in una siffatta pianta si scorge, che l'antico porto di Anzio ha
la figura quasi come di una grande parabola sporta in
mare, il perimetro della quale è costantemente cinto

<sup>(</sup>a) Svet. in Ner. cap. 9.
(b) In fine del terzo Discorso abbiam riprodotta la pianta di questo porto pubblicata recentemente in Roma do' Signori Rusi e Lipotte, e ch' è ben diversa da quella che ora deserivamo.

da un molo a piloni, i quali hanno diverse lunghezze, come diversamente larghe sono le aperture fra gli stessi piloni.

Dal Marchese Lucatelli poi abbiamo una più esatta notizia di questo anticio porto. Egli ci fa sapere che Benedetto XIV, vigilantissimo per gl'interessi del suo stato, temendo a ragione che il nuovo porto di Anzio, costrutto con molo continuato da lunocenzo XII al principio del secolo XVIII, divenisse inutile, come inutili fineno tuti' i mezzi fino allora adoperati per salvardo dal totale riempimento, chiese a S. M. Cristianissima Ludovico XV un dotto ed esperimentato ingegorere per sapere se modo alcuno rimaneva, onde conservare un ricovero tanto meressario a naviganti. Ludovico mandò subito l'Ispettore della spiaggia meridionale del suo regno il Signor Mareschal Cavaliere di S. Luigi e Brigadiere della sub truppe.

Quest'ingegnere, che per comando del Papa fu accompagnato in Anzio dal Marchese Lucatelli, levò diligentemente la pianta dell'antico, e del nuovo porto, ed altresì della vicina spiaggia; e la presento al Pontefice, insieme con una ben minuta relazione, sottoscritta a' 16 giugno del 1748.

Da queste carte si viene in chiaro, come ci assicura il Lucatelli, che l'antico porto di Auzio era molto simile ad un gran triangolo, la cui hase era formata dalla spiaggia, ed i lati progredendo in mare, si serbavano per un tratto quasi paralleli, indi s'inclinavano frà loro, ed incurvavansi in modo che venivano a rotondarsi al vertice.

Il perimetro di questo gran triangolo era senza interrizione cinto da un solidissimo molo, il quale per la maggior parte è ora coperto più o meno dalle acque. In giro a siliatto molo furono ritrovate dal Mareschal undici aperture diversamente profonde sotto la superficie del mare, ed in distanze molto disuguali fra esse. Alcune di queste aperture si vedevano ristrette dalle rovine delle fabbriche laterali (a).

Tra le undici aperture medesime ve n'era una di gran lunga maggiore delle altre, la quale era posta dalla parte di levante, ed aveva 27 canne Romane di larghezza. Il suo fondo era coperto da 25 palmi (b) d'acqua. Ciò fece sospettare al Mareschal che ivi era la bocca del porto. Probabilmente questo ne aveva ancora un'altra dalla parte di ponente, e che fra le rimanenti dieci aperture poteva esser quella che stava di rincontro alla pretesa bocca di levante.

Una tale supposizione si troverà molto simile al vero , quando si rifletta che senza la seconda bocca , cioè quella di ponente, molti legni in tempo di burrasca difficilmente avrebbero potuto rifuggirsi nel porto; inconveniente gravissimo, ad evitare il quale niente avevano i Romani risparmiato per dare, con due bocche opposte, un ingresso sempre facile a'porti di Ostia, e di Civitavecchia, costrutti in tempi si vicini a quello del porto di Anzio.

Le anzidette due braccia di molo prolungandosi dalla terra verso il mare, si univano fra esse, come si è detto, ad angolo ottusissimo, o per dir meglio descrivevano la figura quasi di una parabola. Nello spazio da questa racchiuso si ricoveravano i legni, che vi pervenivano per le mentovate bocche formate nel perimetro della medesima parabola, cloè ne due rami che

si congiungevano alla spiaggia.

Or le onde, ed i venti che venivano dal largo, urtando furiosamente nel convesso di sì fatta parabola,

(b) Lucatelli Dissert. cit.

<sup>(</sup>a) Noi darem un' istoria più compiuta del vecchio e del nuovo porto di Anzio nel terzo Discorso.

erano forzati a raderne esternamente il perimetro, per andare a perdersi in sul lido senza poter nuocere a'legni che tranquilli rimanevano nella sua aja.

Volendosi fare attenzione all'insieme de' moli di

Volendosi tare attenzione all'insieme de moli di questo porto, si dovrà convenire che la loro disposizione presenta una combinazione diversa da quella de moli di Ostia, ma non per questo meu saggia, e quindi degna di essere adottata in opportune circostanze.

Giudiziosa poi era stata la scelta del sito del porto di Anzio, edificato nella parte più sporgente delle adjacenti coste. Una tale posizione permetteva a legni di pigliare subito il largo, ed altresi bordeggiare con più facilità tanto nell' uscire quanto nel ritornare in

porto.

Un altro vantaggio ancora questo porto doveva alla sua posizione nella punta del capo di Anzio. Questo capo , al par di tutti gli altri , trovandosi più esposto all' urto delle onde , veniva dalle medesime continuamente lavato . Quindi le torbide non vi si poterono fermare, infino a tanto che improvidamente non fu opposto un ostacolo al libero lor corso. Quest'ostacolo fu messo propriamente in tempo del Ponteficato d' Innocenzo XII , il quale volendo ristabilire il porto di Anzio , senza imbarazzarsi nella fedele restaurazione delle reliquie dell'antico molo, di cui allora non se ne comprendeva il sistema, spinse da terra un nuovo molo continuato, che per un buon tratto cammina su per le ruine dell' antico; indi facendo fare a questo nuovo molo un gomito verso la parte opposta all'antico, venne ad avere un nuovo porto. Or il nuovo molo, che forma un lungo pennello perpendicolare alla spiaggia, doveva produrre, come avvenne, de'grand' interrimenti nel vecchio porto, e nel nuovo, il quale fin da' tempi di Benedetto XIV, cioè in meno di mezzo secolo dalla sua costruzione, si Per l'opposto fu chiaramente osservato dal Signor Maresahal, che nella parte più sporgente della parabola, o sia del molo dell'antico porto, continuando le anzidette undici aperture a dar passaggio alle correnti, le acque si conservavano ancora alte, ed il fondo coperto d'alghe: indizio certo che le sabbie non vi si erano fermate, non potendo mai avvenire vegetazione al-cuna sopra un fondo che continuamente si va coprendo di sabbia.

Par che non convenga più dubitare che le spesse aperture laccite no "moli dagli Antichi hamno conservato sempre inalterato il fondo de loro porti. Un siflatto sistema poi par che dovette essere preceduto da quello de moli continuati; essendo questa idea la più semplice, e quindi la prima che si presenta alla mente. Ma dipoi, dadli esperienza degli arreamenti che succelevano ne loro porti, non dovettero tardare a convincersi che un tale inconveniente derivava dalla continuità de 'moli. Allora non fiu difficile immaginarii traforati; e questo nuovo ripiego dovette per la prima volta rendere avvertiti gli Antichi, che i modelli di simili moli si trovavano generosamente sparsi dalla Natura in quasi tutt'i lidi, per insegnarci il modo come mantenere costanue la profundità delle acque dentro i nostri porti.

Ne si creda che in ciò vi sia punto di esagerazione. Nella sola penisola di Sorrento esistono due di siffatti modelli, di cui cade a proposito farne qualche cenno.

Un picciolo seno di mare, pochissimo nella terra incavato, forma la marina di Vico-Equense. Alla punta di questo seno dal lato del largo, vi è nel mare un grande scoglio, dalla terra distante poco più di quan-

to distano fra essi due piloni del molo di Pozzuoli. Questo scoglio, simile quasi ad un piccolo molo, garentisce in parte il seno da' venti, e quivi si ricovrano le picciole barche de Vicajuoli, i quali per salvarle agundo il mare è grosso, le tirano in su l'alto della aspiggia. Questa non è molto larga, e vien circondata da alte coste quasi a picco ; per lo che non somministra bastante sito per ritirarvi tutte le barche. Bramavasi per tal ragione di avere una spiaggia più larga; ed a questo intento, pochi anni sono, fu chiusa con un argine l'apertura che rimaneva fral mentovato scoglio e la terra. Or un tal argine producendo una maggiore calma nel seno della marina di Vico, vi fu cagione di depositi, che ampliarono quella spiaggia anche oltre al bisogno. Per isventura l'argine non era abbastanza forte contro gli urti furiosi delle onde; per lo che in una gran tempesta fu portato via, ed allora la corrente intromettendosi di nuovo nel seno di Vico per la descritta apertura , vi scavò in poco tempo , e distrusse quella porzione di spiaggia che di recente si era formata.

L'apertura fu nuovamente barricata, e di nuovo la spiaggia tornò ad ingrandirsi; ma per la seconda volta ancora la barricata fu distrutta dal mare, ed ugualmente per la seconda volta disparve la spiaggia.

Se con le pratiche, che da lungo tempo regolano la costruzione dei prott si fosse voluto dare la calma al seno della marina di Vico, certamente si sarebbe fatto partire da terra un molo continuato, di cui il sopracennots cosofio avrebbe formato parte. Questo molo coprendo in gran parte il seno istesso dalle onde e da venti del largo, senza dubbio vi avrebbe procurato molta calma; ma dopo breve spazio di tempo le barche non avrebbero potuto più goderla, senza un giornaliere e dispendioso nettamento di materie i vi arrestate per la

continuità del molo; laddove siffatto interrimento, ed un tal dispendio sarebbonsi evitati, quando si fosse eseguito l' espediente semplicissimo indicato nel luogo stesso dalla natura, cioè di dar passaggio alle correnti

per traverso di molte aperture del molo.

Un fatto tutto simile a quello della marina di Vico si osserva nel picciol seno della marina di Atrani nella costa d' Amalfi . La punta di questo seno dal lato di Salerno sporge in mare per un breve tratto, e resta divisa dalla linea della costa per mezzo di un'apertura naturale non molto larga. Or i marinari d'Atrani avevano bisogno, come que' di Vico di una spiaggia molto più grande di quella che per favor naturale godevano, a fine di tirarvi parimente le loro picciole barche ne' tempi cattivi. Per ampliare dunque la loro spiaggia ricorsero allo stesso espediente de marinari di Vico, ed i loro desiderii furono compiutamente appagati. Ma quivi ancora il caso è concorso alla nostra istruzione ; perciocchè la barricata fatta da que di Atrani alla cennata apertura essendo stata più volte distrutta e rifatta, si è veduto con effetto costante quella spiaggia ampliarsi ed a vicenda restringersi.

Raccogliendo ora quanto sparsamente si è detto dell'antico porto di Anzio, io credo di avere stabilito 1. Essere un fatto che i suoi moli erano ad archi,

e piloni:

 Che la disposizione degli stessi moli suggerisce una delle buone combinazioni da adottarsi in opportune circostanze:

 Che il sito del porto di Anzio alla punta di un Capo, come le punte di tutt' i Capi, sono in generale i luoghi più opportuni per la costruzione de'porti:

 Finalmente che numerosi esempii si hanno di moli naturalmente interrotti, e de lor speciali pregi; cosicchè non si potrebbe ormai essere più scusato perseverando nel sistema de' moli continuati.

Erano scorsi intorno a 50 anni da che era stato Porto di Civita fabbricato il porto di Ostia, ed un intervallo alquanto vecchie. minore di tempo dalla costruzione di quello di Anzio, quando Trajano edificò il porto di Civitavecchia detta allora Centumcellae . Plinio il Giovane essendo stato chiamato da Trajano in Civitavecchia per assistere al consiglio di quell'Imperadore, ebbe occasione di osservare i lavori del porto, che allora si stavano escenendo, nè omise di lasciarne la seguente breve descrizione (a): Portus velut Amphitheatrum. Hujus sinistrum brachium firmissimo opere munitum est. Dexterum elaboratur. In ore portus insula assurgit, quae illatum vento mare objacens frangat, tutumque ab utroque latere cursum navibus praestet.

Il porto adunque di Civitavecchia aveva presso a poco la figura di un grande Anfiteatro; ed era circoscritto e garentito da due braccia di moli , le quali partendo da terra, progredivano semicircolarmente nel mare, quasi per andare a congiungersi fra loro; ma finivano ben prima di pervenire al vertice, lasciando un'apertura di comunicazione fra l mare, ed il porto. La quale apertura poi era coperta da un'isola, che ancora sussiste, e che chiamasi l'Antenurale.

Il porto di Civitavecchia era detto ancora Porto Trajano. Habebit hic portus, dice Plinio, etiam nomen auctoris. In fatti la medaglia di Trajano, che ci ha conservata la memoria del porto da lui fabbricato nella riferita forma a Civitavecchia, ha nel dritto l'effigie di quell' Imperadore con la iscrizione

IMP. CAES. NERVAE. TRAIANO. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P.



<sup>(</sup>a) Pla. Jan. lib. 6. Ep. 31.

e nel rovescio la prespettiva del porto con la epigrafe PORTUM, TRAIANI, S. C.

Questa prospettiva corrisponde poi mirabilmente all' espressioni di Plinio Portus velut Amphitheatrum. Ed in vero la scultura della medaglia rappresenta un porto a foggia d' Anfiteatro, ricovrando nel suo seno tre navi, ivi pervenute da una gran bocca che è dirimpetto al largo. Il perimetro di questo Anfiteatro viene cinto da dieci piloni, i quali sono molto più larghi delle aperture lasciate fra essi . Sopra di questi si elevano altrettanti edifizii, che tutti uniti difendono il porto dall'impeto de'venti. Un siffatto numero d'edifizii, e di piloni forse sarà minore del vero; ma con la scultura della medaglia non si è voluto fare altro, che dare un' idea dell'insieme, e non delle più minute particolarità, le quali in un grande bassorilievo e non già nel campo angusto di una picciola medaglia, si possono esprimere felicemente.

Presentemente il sistema, e la figura de moli di Civitavecchia sono alquanto diversi da ciò che si vede scolpito nella medaglia: ma questo non recherà certamente meraviglia, quando si ponga mente a'fatti, ed alle considerazioni che sono per addurre.

Poco prima della metà del IX secolo, il porto di Civitavecchia fu distrutto dal Pontefice Gregorio IV per timore che i Saraceni non lo facessero servire di ricettacolo alle loro incursioni. In fatti que harbari noi moto dopo occuparono Civitavecchia insieme con perecchie altre città circonvicine, che spietatamente saccheggiarono e distrussero. Tutto fu allora desolazione e ruina; e del distrutto porto di Civitavecchia quasi per Boo anni non ne apparivano, se non che poche dimezzate reliquie, a un di presso come ora si osservano quelle di Pozzuoli, di Miseno, e di Nisita. Non fu se non alla metà del XVII secolo, cioè

dopo a lungo abbandono, che fu riparato, e rispierto il porto di Givitavecchia, ma secondo le cognizioni di que' tempi, ne' quali in fatto di simili arti appena s'incominciava ad uscire della barbarie, e non si erano posuti avvertire que' sodi principii che avevano servito di guida gli Antichi; principii che solo una lunga serie di tristi esperimenti sopra tutt'i moderni porti a moli continuati, può restituire all'architettura idraulica, e far si che in questo secolo sia sbandito generalmente un siffatto sistema, e richiamato l' antico.

Non dee quindi sembrare strano che nel rifarsi il porto di Givitavecchia non si fossa avuta tutta la cura di conservare l'originale suo sistema, con cui ci viene raradi conservare l'originale suo sistema, con cui ci viene raveluiamo ancora non poche volte accadere a di nostri, con grande rammarico degli amatori della veneranda antichità. In fatti in tempo di maggiori cognizioni, cio dopo circa un mezzo secolo dalla restaurazione del porto di Givitavecchia, fu firparato parimente quello di Anzio da Innocenzo XII; ma con alterazione tale dell'esternibile, se la restaurazione si fosse estesa a tutto il primitivo suo molo.

Con tatto ciò nella prima riparazione del porto, di Civitavecciai, il suo sistema originale restò meno alterato di quello che presentemente si osserva. Ed in vero da un'antica prospettiva del porto di Civitavecchia, che incisa si trova nell' Itinerurio d' Italia di Francesco Scotto, si scorge che il molo di levante era continuato, e che per l'opposto quello di ponente era formato da una serie di archi con i corrispondenti piloni. La sola punta di questo molo, nella detta prospettiva, presenta un sodo, sopra cui si erge un edificio tondo, unito ad latro rettangolare, destinati entrambi per uso muito ad altro rettangolare, destinati entrambi per uso

di Lazzeretto. In continuazione di siffatti edifizii se n'elevano due altri poggiati su' primi quattro archi più sporgenti nel mare; e sopra gli altri archi verso terra si vede una muraglia, la quale insieme con tutti questi edifizii garentivano da quel lato il porto dall'impeto de' venti. Or è ben facile a comprendere che se il molo di ponente era ad archi , parimente ad archi doveva essere il molo di levante; altrimenti rimanendo da questo impedita l'uscita alle correnti che per sotto gli archi del molo di ponente entravano in porto, più facilmente questo sarebbesi colmato. In fatti se tutti e due i moli fossero stati pieni, in tal caso le correnti torbide, che vi s'imbattevano, sarebbero state costrette di costeggiarli , e nel passare davanti alla bocca del porto, solamente una parte delle medesime vi si sarebbe introdotta per espansione, ed un'altra molto maggiore avrebbe proseguito il suo cammino. Per l'opposto quando uno de moli di Civitavecchia fosse stato riparato senza aperture, e l'altro ad archi; quest'ultimo avrebbe permesso alle torbide di entrare direttamente nel porto , dove in conseguenza tutte si sarebbero deposte, a cagion del molo pieno, che ne avrebbe chiusa l'uscita. Queste dovettero essere le ragioni per le quali poscia furono chiusi gli archi del molo di ponente, trovandosi gia senza aperture il molo di levante.

Ad espediente in tutto simile ricorsero gl'ingegneri Prony, e Sganzin, Ispettori generali del Corpe de Ponti e Strade di Francia, per diminuire in parte gli arrenamenti che avvenivano nel porto di Ancona, il quale, al pari del porto di Civitavecchia, vien garentito a destra ed a sinistra da due moli. Quello della destra, chi è senza apertura come l'altro della sinistra, presenta fuori acqua un masso di falbirica a getto, con cui vengono chiusi ancora gl'intersizia de sottoposti

scogli fino ad una notabile profondità. Una semplice scogliera poi forma il molo della sinistra . Or i lodati ingegneri, istrutti già da' marinari più vecchi di Ancona, chiaramente osservarono che le correnti insieme con le loro torbide passando pe' voti della scogliera . rimanevano nel porto fermate dall'opposto molo di fabbrica. Per rimediare adunque a un tanto male gl'ingegneri stessi nel 1800 progettarono una banchina di fabbrica a getto, da farsi per tutto il giro interno della scogliera, a fin di chiudere i suoi voti, ed impedire gli effetti della permeabilità, a cui si attribuivano gl'ingombramenti giornalieri del porto . Ma l'osservazione fatta da essi non prova evidentemente che i moli di Ancona avrebbero dovuto essere ad archi e piloni? Ed in vero se le correnti torbide, entrando nel porto pe' voti di un molo, avessero potuto uscirne pe' voti dell'altro , certamente il porto non avrebbe perduto la sua primiera profondità d'acqua. In quanto poi al rimedio suggerito da que' valentuomini conviene notare, che'l medesimo avrebbe bensì garentito il porto dalle sabbie che vi passavano per gl' interstizii del molo di ponente, ma non mai da quelle che vi sarebbero entrate dalla bocca per via di espansione, o pure spintevi dentro direttamente dalle correnti che lo infilano.

Ma tornando al porto di Civitavecchia, se nel restaurarlo si fose compresa l' indode de' suoi antichmoli, certamente sarebbero state rispettate le aperture del mol odi levante, che allora si trovavano forse ingombre dalle ruine delle fabbriche collaterali. Presentemente, per quanto sono assicurato, i moli sono senza aperture, e le acque vi sono poco profonde, malgado de' continui nettamenti che vi si fanno, nè il porto di Civitavecchia conserverebbe ora qualche grado dela primiera sua celebrità, se non fosse di facile accesso, e sempre tranquillo; pregi dovuti non già al sistema, ma alla saggia disposizione de suoi moli tanto dal Belidor encomiata. L'on ne peut disconvenir, egli dice, que la disposition qui on a donné au port de Civitavecchia, ne soit fort heureusement imaginée, étant la seule qui paront convenir, lorsy il s' aggi d' en etablir un sur une plage battue de la mer (a).

Or da fatti in ordine all'epoca della costruzione del porto di Civitavecchia, alla sua distruzione di midi alla sua riparazione, e dopo l'incontrastabile monumento della medella di Trajano, che ci ha conservato il modello primitivo di questo porto col sistema de suoi moli; finalmente dopo la prospettiva recata da Francesco Socto, mi pare non potersi pli mettere in dubbio che i moli di Civitavecchia furono in origine ad archi e piloni come quei di Anzio, di Pozzooli ecc.

Porto di Ancona. Trajano dopo di aver edificato il porto di Civitavecchia, fabbricò quello d' Ancona, di cui niuna de-

scrizione ci rimane presso gli antichi scrittori.

Dal Patino, dall' Autore del Musco Tiepplo, e
da altri si rapporta una medaglia di Trajano, nel rovescio della quale v' ha in prospettiva un porto con un
molo curvo fatto ad archi e piloni; all' estremità di
questo molo vi sono due torri; una nave poi si osserva ancorata nel porto, cioò mell'aja di mare fra la curva del molo, e la sua corda. Intorno al medesimo
porto vi è scritto soltanto.

S. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. S. C.

Or i citati autori credono, per buone ragioni, che un tal porto fosse quello d'Ancona, periocche non avendo Trajano altri porti edificato in Italia, tranne quello di Civitavecchia e l'altro di Ancona, a questo necessiriamente dee la medaglia attribuirsi, tanto più che la figura del molo antico di Ancona, oggi detto Mo-

<sup>(3)</sup> Archit. Hydraul. second. part. libr. 3. eap. 3.

lo Vecchio, somiglia in qualche modo a quella impressa nella cennata medaglia. È vero bensì che in questa il molo si osserva formato ad archi e piloni , laddove ora il Molo Vecchio è continuato, o sia pieno. Ma ciò non dee far meraviglia, appena che si richiamino alla memoria le sciagure estreme, a cui circa la metà del IX secolo soggiacque la città d'Ancona, per essere stata da' Saraceni messa barbaramente a ferro ed a fuoco. Tutt' i suoi monumenti rimasero allora grandemente sfigurati o distrutti c e quelle ruine ; cresciute mai sempre per molti secoli successivi di abbandono e di barbarie, non furono più bastevoli a fare interpretare il loro primiero stato ed uffizio. Ciò non sembrerà straordinario, quando si ponga mente che ancora de' monumenti a noi giunti conservatissimi , il più delle volte non si è compreso con certezza il vero fine. A quanti usi differentissimi gli Antiquarii non han creduto che fosse servito il Panteon? A quanti altri il tempio di Nimes, detto volgermente La maison carrée? Chi credea che fosse una spezie di campidoglio. chi una casa consolare, chi una basilica, chi un tempio consagrato ad Adriano e Plotina; fino a che il signor Seguier con la erudita sua perspicacia trovò modo come leggerne l'iscrizione, e decider quindi ch'era un tempio eretto alla memoria de' due Cesari Cajo e Lucio.

Che se di un grande edificio distrutto, nota il Fontenelle, supponendosì sussistenti interamente, ma dispersi logori e confusi in una vasta pianura tutti suoi membri, non si potrebbe senza un prodigio ractoglieri le riordinati in guiss che ne risultasse la primiera costruzione; di quanto non si accrescerebbe questa difficoltà, quando alcuni membri di esso, e soprattutto i principali, ne mancassero? Certo che dal vario accozamento possibile di sifistti pezzi restanti s'immagi:

nerebbero disegui molto differenti fra essi, e da quello di cui formavano parte. Simili considerazioni portano a conchiudere che la meraviglia sarebbe stata, se dalle ruine del molo d'Ancona interrotte confuse e guaste, fosse stato compreso il suo antico sistema; e non già che quel molo sia stato alterato tanto nel ripararlo, che non la intera somiglianza con quello che si vede scolptio nella medaglia.

Ma supponendo che una tal medaglia non appartenga ad Ancona; sarebbe mai possibile indovinare con certezza lo stile dell'antico molo di questo porto? Ec-

co un problema che gioverebbe risolvere.

Per tentare ciò senza raziocinii astratti, mi è venuto in mente un paragone che mi è sembrato giusto, e conveniente. Si finga che ne' tempi andati vi sia stato un grande e magnifico Tempio, di cui presentemente altre notizie non si abbiano se non di esere stato cilificato in tempo ed in luogo in cui l'architettura greca essendo nella massima riputzaione, niuma stima godevano gli cdificii di altro stile, ed in cui tutt'i monumenti i più rinemati sacri e profani erano di gusto il più purgato. Se dopo ciò si dimanderà di quale stile fosse il supposto Tempio? Greco, greco si può francamente rispondere, e senza tema di errare.

Or é hen noto che i porti di Miseno , di Pozzuoli, d' Ostia, e d'Anzio a' tempi di Trajano , e
di molti Imperadori fra que'che lo procedettero , e
que'che lo seguirono godevano una hen stabilita riputazione quantunque fossero difesi da molti ad archi e
piloni. E se mai fosse vero, come mi lusingo d'aver
provato che appunto un tal sixtma fu imitato da Trajano nel porto di Givitarecchia, dee conchiudersi che
dal medesimo Imperadore, dopo si breve spazio di
tempo, non se ne potè tenere uno differente, anzi differentissimo nell' edificazione del porto d'Ancona. La
forza di questa illazione consiste nella seguente indubi-

tata massima; cioè che in materia di grandi costruzioni, e soprattutto nelle marittime, gli uomini sono prodigiosamente restii a fare le più leggiere mutazioni a' sistemi universalmente ricevuti; e ciò ne' casi mede.simi che siffatti sistemi avessero pur gravi e manifesti vizii. È nel caso nostro dovremmo presuppore una innovazione essenziale e grandissima al sistema onde si trovavano costrutti i porti allora i più famosi, e più nerfetti?

Il porto di Ancona dopo d'essere stato sfigurato e distrutto de' Saraceni, e dopo essere rimasto per più secoli abbandonato alle ingiurie del tempo e del mare, fu in fine riparato presso a poco negli stessi tempi , e co' medesimi principii, con cui furono restaurati i porti di Civitavecchia e di Anzio, cioè venne cinto con forte molo privo di trafori, condotto per sopra le ruine dell'antico. Le quali incerte e confuse, dovettero dal suolo rimanere più o meno alte, e lasciar voti alcuni spazii corrispondenti agli antichi archi; il che probabilmente diede motivo a credere che quivi il difetto assoluto di ogni avanzo di fabbrica fosse la conseguenza di una compiuta ruina, per riparare la quale si adoperarono quindi e maggiori e più solidi lavori. Dopo una siffatta riparazione, mercè la quale venne inipedito il libero passaggio delle correnti , l'arrenamento deveva crescere non poco; ed in vero crebbe in guisa, che quel porto non potè più riacquistare l'antica sua celebrità. Cornelio Meyer fin dal 1685, cioè non molto dopo la restaurazione enunciata, ci assicura, che il porto di Ancona aveva perduto assai della sua prima riputazione, per essersi, com' egli dice, da alcuni anni in qua cominciato a riempiere ; e ciò perchè è rimaso impedito il libero operare delle acque, a cagion della fabbrica del Corridore del molo; in modo che vicino al medesimo si sono già scoverte molte secche, e in diversi altri luoghi del porto non si trova altra profondità di acqua, che di uno, due, e al più quattro piedi Anconiani; per lo che è stato quusi affatto abbandonato da negozianti; ed i numerosi magazzini in giro a questo porto, che altra volta non si trowamo sufficienti a conservare le merci, sono in ruina.

Onesto stato di deteriorazione irreparabile fu per avventura la cagione che determinò Clemente XII a cominciare nel 1738 un nuovo molo in continuazione della parte dritta del Molo Vecchio , per dare nnnuovo porto ad Ancona. Grandissima era la profondità delle acque per dove si conduceva il Molo Nuovo, e ciò non ostante dopo poco tempo vi fu un grande allarme in Roma, dicendosi che a proporzione che il Molo Nuovo si prolungava, quella profondità andava diminuendo. Per assicurarsi di questo fatto, nel 1768 fu spedito in Ancona il P. Lecchi, il quale avendo scandagliato la profondità delle acque lungo tutto il Molo Nuovo, trovò che le medesime, crescendo successivamente, erano di palmi 33, 38, 47, 58, e 61 alla punta del molo stesso, cioè fin dove questo si trovava allora prolungato, accanto al quale trovò anche stazionati più di 50 grossi legni di commercio. Questo hastò a calmare allora gli animi, e a far continuare con fiducia il prolungamento del Molo Nuovo, che fu poi terminato da Pio VI, e che tutto intero risultò della lunghezza di circa 166, canne Napoletane,

"I due moli uniti, cioè il Vecchio ed il Nuovo, formano ora un pennello perpendicolare al lido, della notabile lunghezza di circa 246 canne. Questo lungo pennello, interrompendo il cammino alle correnti torbide, dovette fin da principio trattenere molte sabbie dalla parte interna del porto; onde dopo alcun tempo il suo arrenamento non pote più esesce messo in dubbio. Quindi a semplice intento di conservare al nuovo porto una durata precaria, si ebbe a ricorrere a quotidiani e di-

spendiosi netamenti , col nezzo di gran pontoni , i quali rimasero bruciati durante l' assedio d'Ancona , fatto nel 1790 da Turco-Russi; e perciò essendo venue te a mancare le macchine più efficari per l'escavazione, l'ingombramento del porto si accrebbe per modo , che dal 1800 al 1806 il suo fondo, lungo il Molo Nuovo, si elevò di 7 palmi e mezzo; quantunque nello stesso tempo vi avessero manovrato due nicicio il pontomi.

Precedentemente, per opera de pontoni, l'alzamento del fondo fu un poco meno celere, ma non men grande. In fatti dove nel 1768 dal P. Lecchi furnon ritrovati da 58 a 61 palmi d'acqua, ivi nel 1806 gl'ingegneri Prony e Scanzin ne trovarono appena 22 a 23.

Or dalla relazione manuscritta di quest'ingegneri, rinvenuta in Ancona nel 1814 da' nostri ufiziali del Genio, si raccoglie che per ottenere vicino al Molo Nunvo le profusidità sufficienti per sei vascolli di linea del altrettante fregate, non meno che nel resto del porto l'altezza d'acqua nocessaria a'legui di commercio, si doveva fare un disterro di 1113-16 caune cubiche, con la spesa di oltre a 310000 ducuti. Ma dopo ciò , le sabbie continueranno a introdursi, ed arrestarsi nel porto; e tutti gli sforzi che si faranno per conservargli uno stato precario, saranno in fine vinit da que'della Natura, i cui effetti si possono alcun poco ritardare, ma non mai impedire o annientare.

Mi sono permessa questa breve digressione, per far vedere che l'antico porto d'Ancoua, se fosse stato garentito da un molo senz'aperture, si sarchbe dopo poco tempo arrenato, com' è avvenuto a'tempi nostri; nè la fama di sua celchiria si sarchbe potuta sostenere costantemente per 750 anni circa, cioè fino a tanto che non fu distrutto da Saraceni.

Non è poi da supporre che i Romani ne' tempi

tella loro maggiore coltura abbiamo ad un tempo a dottato principii affatto diversi nella costruzione de' loro moli, cioè costruendoli con trafori per Ostia, pr Anzio, per Civitavecchia, e facendogli poi senzi aperture per Ancona.

Ma dirà taluno, se l'antico molo d'Aucona fosse stato ad archi e piloni , dovrebhe dopo la sua riparazione conservare almeno qualche segno da cui si potesse arguire che in origine fu simile a quello rappresentato nella metaglia di Trajano. lo igono se il molo vecchio d'Ancona conservi traccia del sno antico sistema: i ma se pure non ne conservasea alcuna, ciò no sarebbe una pruova sufficiente a dimostrare che in origine fosse stato un molo continuato. Un esempio acconcissimo ne abbiamo nell'antico porto di Nisita, che sebbene dopo la sua moderna restaurazione non ritenga il più picciolo segno del suo antico sistema; ad ogni modo non possiam dubitare ch' era ad archi e piloui, come dirò da qui a poco.

Intanto per le cose di sopra divisate pare che non si debba mettere in dubbio, che la sopraccenata medaglia di Trajano appartenga ed Ancona; e che il suo molo sia ad archi e piloni, come tutti gli altri edificati a que tempi. Ma se alcuno non fosse da tutto ciò convinto, e persistesse a credere che il molo scolpito nella citata medaglia, perchè mancante di nome, non rappresentanti quello d' Ancona , dovrà convenire almeno nelle proposizioni seguenti. 1. Che la medesima medaglia ci ha conservato la memoria di un altro porto, chi sa dove costrutto, ma che accresce il numero di quelli fabbricati con moli ad archi e piloni: 2. Che a' tempi di Trajano i moli de' porti i quali meritarono che se ne conservasse la memoria nelle medaglie, erano modellati su l'esemplare del molo di Miseno, primo porto militare dell'Impero Romano nel Mediterraneo; o sopra l'altro simile di Pozzuoli, cioè del più famoso e riputato porto di commercio di tutta Italia; porto costrutto dagli antichi Cumani, i quali recarono l'arte di costruire i porti dalla Grecia loro madre patria e maestra del mondo in ogni genere di cognizioni: 3. Finalmente che i Romani, avidissimi di gloria, ebbero per certo che in materia di porti niente sosterebbe più la riputazione del loro genio e sapere, che il sistema scolpito nella detta medaglia.

Tanto que' sommi uomini eran convinti della hontà de' porti difesi da moli ad archi e piloni.

Nisita è una picciola isola posta a circa un miglio Porte di Nisita. di presso al promontorio, che distingue il golfo di Napoli da quello di Pozzuoli. Le sponde dell'isola quasi da per tutto sono molte alte ed a picco ; sotto la costa poi che guarda la terra si ricovrano i legni, come dietro ad un gran molo naturale, dove vengono ben garentiti delle onde e da' venti del largo. Ma quando questi girano un poco verso ponente o levante, si comunica dietro al gran molo naturale, o sia nel porto, molto mare grosso; per lo che gli Antichi edificarono a ponente e levante del medesimo porto due braccia di moli attaccati all'isola, le quali fecero prendere al porto la figura di un picciolo seno, rivolto col suo concavo di rincontro alla terra.

A discreta distanza dalla punta del molo di levante sta un' altra isoletta, destinata ora per Lazzeretto: il ca-, nale di mare fra la detta punta di molo e l'isoletta formava la bocca di levante dell'antico porto di Nisita, non potendo i legni grossi passare tra l'isoletta e la terra, giacchè le acque vi sono poco alte e ingombrate di scogli. La bocca poi di ponente era formata dallo spazio di mare, ch'è fra la punta del molo di ponente e la terra.

Delle due bocche la più importante in tempo di

hurrasca era quella di levante, perciocche situata quasi dirincontro alla direzione de' legni che venivano dal largo; quella di ponente poi non serviva se non pe'pochi legni che si portavano dal golfo di Pozzuoli al porto di Nista. La pianta in piccolo di questo porto si osserva nella tavola , in cui è delineato il golfo di Pozzuoli.

Or è da sapersi, che il molo di l'evante del porto di Nisita è formato da una serie di sette piloni , la sommità de quali al presente è coverta dalle acque. Il molo poi di ponente per una metà in circa è stato riparato alla moderna , e se del medesimo non rimanessero quattro altri piloni , sarebbe ora impossibile di riconoscere che la parte riparata era del sistema istesso di quello di Pozzuoli.

Gli ultimi lavori di riparazione del molo di ponente gli diressi io stesso, nè allora mi cadde mai in pensiero che mi affaticava, al pari de' restauratori de' moli di Anzio d'Ancona e di Civitavecchia, a guastare una delle più sagge opere degli Antichi. Io spesso spesso guardava i piloni di Nisita di Pozzuoli e di Miseno; ma una lunga abitudine d'inattenzione, fomentata da' pregiudizii comuni in somiglianti opere, mi avevano renduto insensibile all'aspetto di sì venerande reliquie. Esse furono mute per me infino a tanto che, per un concorso di circostanze, non fui scosso e convinto del loro vero fine. Fui quindi sollecito di pubblicare il proprio errore, e studiarmi a spiegare, e sostenere il sistema degli Antichi. Ciò ha suscitato contraddizioni. Gran meraviglia sarebbe stata se altrimenti fosse avvenuto, trattandosi di far abbandonare metodi generalmente ricevuti, e fondati su quell'autorità, che il tempo e l'abitudine danno alle cose anche le più assurde.

Nondimeno le opposizioni di maggior peso sono state, dirò così, morali e non già di arte; e si riducono a

queste : il vedere da tanto tempo, e da tanti valentuomini unanimamente adottati i moli continuati , non è forse una pruova che niente v' ha di meglio, o di più perfetto? Possibile che tutti si sieno ingannati? che i vizii imputati a siffatti moli non abbiano mai risvegliato l'idea di un diverso sistema atto ad evitarli, ed im-

mune da nuovi difetti?

Siffatte objezioni , che a prima giunta sembrano di qualche peso svaniranno tosto che si richiami alla memoria il lungo catalogo de' principii erronei , che in proposito di Costruzioni e principalmente Idrauliche, spesso servirono di base a progetti della più grande importanza, eseguiti ben replicate volte con ingenti e forti somme. Nè i mali che comparvero subito dopo la prima esecuzione, per gravi che fossero stati e costanti , bastarono a far sospettare che i principii seguiti erano falsi ; anzi per lunga stagione furono generalmente creduti veri , ed evidentissimi da' più rinomati architetti. Ovvia essendo questa materia a chiunque sia alquanto versato nell'istoria delle costruzioni, mi astengo dall'entrare nel racconto de' varii fatti particolari ; limitandomi a riferirne un solo , perchè recente e di gran rilievo, intendo dire de famosi Murazzi di Venezia.

Niuno ignora che la città di Venezia siede in mezzo di una grande laguna, la quale comunica col mare per diverse bocche, situate in un'augusta ma lunga zona di terra detta Lidi, che divide la laguna dal mare. Le acque della laguna in tempo del reflusso si mettono al livello con quelle del mare: ma quando la gonfiezza ordinaria della laguna giunge alla massima elevazione, allora il flusso avanti Venezia si alza due piedi sul reflusso; ed il piano della città resta generalmente cinque piedi sul medesimo reflusso. Fuori i Lidi il flusso ordinario del mare si eleva tre piedi sul reflusso; ma in tempo di tempesta straordinaria giunge sino a tredici, ed allora avanti Venezia si eleva fino a sei e mezzo: in questo caso le piazze della città istessa restano sommerse di circa un piede e mezzo.

Or se in tempo di burrasca il flusso del mare, che nella massima parte viene arrestato da' Lidi , liberamente si potesse portare nella laguna; allora il piano di Venezia resterebbe sommerso di otto piedi. Da ciò ognun comprende, che Venezia non dee la sua conservazione, so non a' Lidi ed alle dighe costrutte sopra la parte bassa di essi, le quali impediscono che un maggior volume di reflusso entri nella laguna.

Grande perciò è stata mai sempre la sollectindine di quel Governo a ben mantenere le dighe in su i Li-di; nulla risparmiando per accorrere tosto, e con e-norme spesa a riparare le continue rotte, cagionate in quelle da firnicsi attacchi del grosso mare.

Or debbesi notare, che queste frequenti rotte non risvegliarono mai il sospetto che il prolito degli argini colà seguito da più secoli fosse del tutto erroneo; ma solo fecero credere, che conveniva edificargli con materiale più solido, qualunque ne fosse stata la spesa. Quindi, col parere de primi Idraulici italiani, nel 1751 furono dal Senato Veneto approvati e fatti incominciare i famosi Murazzi, i quali altro non sono che solidissime muraglie, formate da grossi pezzi lavorati di marmo d'Istria, commessi fra loro con forte malta di cacle e nozzolana.

1 Munazzi piantati per più miglia lungo i Lidi sono ectramente attissini ad impedire che il mare gonfio entri abbondantemente nella laguna. Ma non aucra ra cerano terminati questi solidissimi argini, che successivamente molti tratti ne fronon attaccati e distrutti dal mare, ed il rimanente è minacciato di soggiac re fra non molto alla stessa sorte.

La cagione di questo disastro chiaramente ora è stata compresa. Le lame delle onde venendo a franger contro i Murazzi , che presentano un piano verticale, si raddoppiano di forza, e perciò s'elevano ad una grande altezza; d'onde cadendo in sul piede de' medesimi (a), gli debbono necessariamente scalzare ed abbattere. Qual differenza fra le dighe di Venezia, e quelle di Olanda! Queste, molto più economiche, poichè di semplice terra, ma con grandissinia scarpa, bravano gli attacchi de più furiosi cavalloni ; e quelle non altro mostrano, che vani sforzi, fatti con ingente spesa . E pure i Murazzi furono immaginati diretti e lungo spazio di tempo approvati da' più valenti Idraulici Italiani ; in modo che credendo Venezia aver con quest'opera emulata l'antica Roma nella magnificenza delle costruzioni, fece incidere a gran caratteri, e con plauso generale in su la mole superba de suoi Murazzi, la bellissima iscrizione Ausu Romano, Aere Vencto, Tanto è vero, che non si dee riputare saggiamente immaginato o eseguito ciò che ha in se del maraviglioso, ciò ch'è protetto dalla sola autorità, e da un nome che abbia grido, se fiancheggiato non si trova dalla ragione.

Era costume degli antichi architetti di descrivere le loro opere, e di accennare i principii con cui le su l'architettura de avevano dirette. Molti volumi perciò si dovettero pub- Porti. blicare sopra i diversi rami dell'architettura da tanti valenti architetti Greci, Romani, e forse auche Fenicii, parte de quali scritti servi a Vitruvio, com'egli stesso attesta , per compilare la sua opera , l'unica rimastaci di questo genere : la quale , sebbene oscura e confusa anche dopo gli ammirabili sforzi fatti da sommi uomini per illustrarla , pure è di un gran merito , e valo-

degli antichi autori

<sup>(</sup>a) V. Mémoires convernant les améliorations des port de Venise. la conservation des iles , nommées Lidi , ecc. par Charles Frederic Wiebeking , Munic. 1810. iu 4.

re, essendo stata, per lo smarrimento di tutte le altre che le precedettero, una scorta necessaria per tutti coloro che hanno scritto dopo lui. Chi sa se nelle opere perdute dell'architetto Filone e di tanti meccanici fra Greci, non si contenessero memorie concernenti l'architettura del porti, a noi rapite forse da quell'incendio che distrusse la famosa biblioteca Alessandrina! Vitruvio intanto è il solo scrittore antico, di cui ci resta un breve ma rilevante luogo intorno alla costruzione de porti. Il contenuto di un siffatto luogo si riduce a quanto segue.

allora non si de far altro per renderli comodi , che forniri di assenale, magazzini ec. per la conservazione delle merci. Ma se non vi sia un luogo naturalmente idoneo a tenere al coperto le navi dalle tempeste, in tal caso dalla spiaggia si prolungheranno opportunamente in mare delle braccia di moli; e di n stifatto modo

si otterrà il chiuso del porto.

Passa indi a particolarizzare intorno al metodo di costruzione di questi moli, e distingue due casi.

Il primo è quando si può far uso di porzolana. Egli dice che allora basta eseguire, con un semplice recinto di pali, una cassa di quella grandezza che dovrà avere i pilone; indi spinare e nettare sino al sodio il fondo della cassa, e dopo riempiera di fabbrica a getto sino alla superficie dell'acqua. Il secondo caso poi è quando la pozzolana manchi affatto. Propone per ciò due metodi da seguire in altrettante circostanze; cioè 1.º quando il modo debba costruire in luogo cotanto esposto alla violenza delle onde, che non permetta alle casse, per forti che sieno, di restarvi salde ed immobili; 2.º quando il modo si possa costruire in luogo dove convenga l'uso delle casse doppie, e ben servate, che sono le ture di noi

Italiani, o sia i bataraleaux de Francesi. Nella prima circostanza dice doversi fare de piloni in su la spiaggia, per precipitarli in mare, allorche la calce abbia presa tutta la consistenza; nella seconda poi propone che diole dette casse ben serrate se n' estragga tutta l' acqua, e e si fabbrichi in esse a secco. Con questi modi, conchiude Vitruvio, si potranno prolungare i moli dentro mare quanto si vorrà.

Or, secondoche nota il Marchese Galiani, dalla presente descrisione chiammente si comprende, che (gil Antichi) non ebbero in uso di prolungare braccia, e ripari col mezso di grun sassi sviv getatai in more l'uno sopra l'altro, come regolarmente oggi facciamo. È giusta, e veramente sagace questa osservazione del Galiani. E cetto Vitruvio non avrebbe tralsaciato di parlare di questo metodo semplice e agevolissimo, che da noi si tene nel costraire i moli, se lo avesse tovato in uso o lodato a tempi suoi. Anzi il suo pieno silenzio intorno a un sifiatto metodo, e d'altra parte le minute particolarità, in cui entra rispetto alla fondazione de piloni (pidrarum), prognon una len chiara diunottrazione, che non d'altra maniera si foudavano i moli a que' tempi, se non col mezzo di casex.

Or queste indicano chiaramente, che i moli erano ad archie pidnoi; perciocche non altrimenti che a casse si posono fondare i moli di un siffatto sistema; laddore pe moli continuati, se gli Antichi ne avessero fatto uso, sarebbe stata di lunga mano più semplice e ficile la fondazione a scogliera, e quindi Vitruvio non avrebbe omesso di parlame. A ciò poi si aggiunge il fatto, che i moli di Pozzuoli di Miseno ec. crano al tempo stesso di Vitruvio celebratismini, e costrutti secondo il divisato sistema, cioè ad archi e piloni fondati a carse.

Inoltre dal geografo Strabone ci è stata lasciata

una herve e generale benà ma chiara descrizione del sistema di costruire i moli. Egli nel descrivere il porto di Pozznoli, (e) entra a notare che la calce mischiata con la pozzalana acquista la minabile proprieta d'indurire subito nell'acqua; indi soggiunge che con questo materiale pilas in mare producant, simunique illutoris portes maxime apertas, ila ut ubduci talto possini maximae onerunien noves. Con ciò Strabone certamente non pretese dimostrare, che i moli delbano esser formati di una serie di piloni, ma soltanto accenna il sistema allora ricevuto e adoperato dagli architetti.

Virgilio parimente senza aver disegno di difendere un sistema di moli piuttosto che un altro, così descrive il primo porto scoverto dalla flotta di Enea in su

i lidi d' Italia (b).

Portus ab Éoo fluctu curvatus in arcum: Objectae salsa spumant aspergine cautes: Ipse latet: gemino demittunt brachia muro Turriti scopuli

Dalle quali espressioni dobbiamo inferire Virgilio aver inteso, che questo porto era formato da un seno curvo a guisa d'arco e da due braccia di moli, le quali dall' estremità dell' arco si distendevano verso il largo, e nascondevano il porto, difendendolo dalle onde e da venti. Sifatte braccia di moli pare che fossero apiloni ( nurriti scopuli ), e conseguentemente artefatte. Le parde gemino dentitunto brachia muro turriti scopuli non permettono altra interpretazione al testo di Virgilio, che quella già data; poichè la parola murus da per se ola significa un'opera d'arte; e ciò sartatuto più vero ed incontrastabile, quando si tratti di un nuro composto di parti di una forma non naturale.

<sup>(</sup>a) Lib. 5. Veggasi Capaccio nella Storia di Pozzuoli. (b) Æn. lib. III. v. 534.

Oltre a ciò i piloni altro non sono che scogli regola-, ri a guisa di torri di una determinata figura e grandezza, onde con tutta proprietà si può dire che una serie di piloni ( turriti scopuli ) formano la muraglia o sia il molo, con cui un porto vien garentito dalle onde e da'venti. Che se poi si voglia, che li scogli in forma di torri, de'quali fa menzione Virgilio, non fossero piloni artefatti , si dovrà in questo caso concedere almeno ch'egli ne'citati versi intenda parlare di un bel molo naturale, formato non da una massa continuata. ma da una serie di scogli uniformi e distinti , i quali si elevavano dal mare come tanti piloni, e che dovevano in conseguenza dar libero passaggio alle correnti : la qual cosa confermerebbe quello che ragionando del porto di Anzio ho detto, cioè che i moli artefatti ed interrotti hanno de' modelli in natura.

I luoghi fin qui rapportati sono forse tutti quelli che per gli sforzi degli eruditi, e mercè delle attuali dottrine idrauliche, utilmente notare si possono ne scrittori antichi, per rischiaramento della materia.

Raccogliendo ora la somma di tutte le cose più importanti che tanto nel presente quanto nel precedente Discorso ho investigato intorno all' arte di costruire i Porti, mi sembra inferire

1.º Che l'architettura de Porti presso gli Antichi dovette seguire quel cammino che si scorge in tutte le altre art: Che perciò la prima idea di Molo fu tra esti la più semplice ed ovvia, cioè una gram Muraglia Continuata, o sia Piena e senz' aperture da dar pattaggio alle onde: Che gli arrenamenti che questa costruzione per sua natura promosse, e forse il concerso di qualche modella naturale, rivvegliarono l'udea complicata de moli intervotti, o sia con aperture:

2.º Che di questa sola ultima idea o sia sistema di moli abbiamo testimonianze di scrittori, e pruove luEpilogo

minose di fatto, che gli Antichi l'abbiamo comunemente adoperato nella costruzione de' loro porti:

3.º Che alle dette aperture, voti, o archi de moli i porti degli Antichi dovettero la inalterabile conservazione e perpetua durata della profondità naturale delle acque :

A.º Che i moli di simil fatta, col mezzo de piloni, e con la parte bassa degli archi impedivano alle onde di entrare nel porto; e con una muraglia soprapposta agli archi distruggevano l'azione de venti, che per avventura avessero potuto turbare la tranquillità del porto:

5.º Che gli Antichi forsechè aggiunsero alcune opere accessorie a'loro moli, all'intento che pe' dettivoti o per le luci degli archi non si fosse venuto a comunicare un sensibile grado d'agitazione nel porto:

6.º Finalmente che se pure gli Antichi avessero ciò fatto, e quali che si fossero state le opere annesse agli archi de loro moli, egli è certo che quando si adottasse questo lor sistema di moli , si verrebbe ad ottenere una calma assoluta, o almeno sufficiente, col porre una Panconata o altro equivalente artificio in ciascun arco, di modo che ne chiudesse la luce fino a picciola profondità sotto la superficie delle acque basse.

Siccome poi è stato prodotto alcun dubio intorno, a quest' ultima proposizione, da me invero più asserita che dimostrata finora, così intendo io qua studiarmi di sgombrarlo , rapportando poche pruove , ma di

fatto, a mio gindizio decisive.

Dubbio intorn all' efficacia delle proposte Panconi

Chiusi che saranno, con forti Panconate, i voti degli archi sino alla superficie del mare basso, ed anche alquanti palmi al di sotto; è poi certo, che per un tal mezzo si conseguirà nel porto una calma assoluta? Non vi è forse da temere che l'agitazione esterna si comunichi nel porto per sotto alle Panconate?

Ecco il dubbio: ed io credo che nulla di ciò vi sia a temere, purchè l'estremità inferiori delle Panconate discendano per soli pochi palmi sotto alla superficie del mare ; perciocchè l'agitazione del mare prodotta da' venti diminuisce per gradi dalla superficie procedendo verso il fondo. Geminiano Montanari, ne suoi Pensieri sul Mare Adriatico e sua corrente, ci ha conservato la notizia, che nella costruzione del Molo Nuovo del porto di Genova furono fatti degl' ingegnosi esperimenti per riconoscere sino a quanta profondità penetri l'agitazione delle onde; e fu trovato che sotto venti, o al più venticinque piedi, per grandi che fossero le tempeste, le acque non arrivano a muovere nè anco le sabbie . Nè vi è marinaro che non sappia , soggiunge il Montanari , che le acque marine non s'intorbidano mai per tempesta alcuna, se non se ne' luoghi di poco fondo. Belidor (a) poi dice che nel Mediterraneo à la profondeur de 12 à 15 pieds au dessous de la surface de la mer, elle n'y est que peu agitée, même dans un gros tems; son calme allant troujours en augmentant jusqu'au fond, de sorte qu' à vingt-quatre ou vingteinq pieds, l'expérience montre que les plus petites pierres qu' on y a noyé ne changent pas de situation.

Necessariamente quindi fra questi due termini, cioè dalla superficie del mare sino a venticinque piedi y i è un punto che segna il termine dell'agitazione superficiale; cioè un punto sotto al quale questa giunge molto debole , e di niun pregindizio all'interno di cui si trata; di maniera che ablassandosi le anzidette Puncomate simo a un silitato punto, la tranquilità del porto debbe rimanere inalterata. A quale profondità poi si trovi questo punto sotto la superficie del mare, con e-

<sup>(</sup>a) Arch. Hydraul. L. III. cap. X.

sattezza non è snoora determinato, perciocchè mentre hen si sa che l'agitazione del mare gradatamente va diminuendo dalla superficie al fondo, s' ignora poi con qual legge proceda siffatta diminuzione. Ad ogni modo, il richiesto punto non è certamente molto profondo sotto la superficie dol mare; ciò che si arguisce da quel che dicono il Belidor, e il Montanari, non meno che dal seguenti indiretti fatti.

L'Olanda, per la guerra ch'ebbe a sostenere nel 1780, sentì il bisogno di un buon porto di mare, perocchè quelli che possedeva trovandosi all'intutto ingombri di sabbia, erano di niun uso pe'legni di alto bordo. I vascelli stazionati nel Maarsdiep erano battuti da tutt' i venti; e quelli ancorati fra l'isola Wieringen, e la Nord-Olanda venivano grandemente tormentati da'ghiacci del degelo. Per queste ragioni adunque nel 1781 fu nominata una Commissione di valenti ingegneri , incaricati dello stabilimento di un nuovo porto; i quali dopo le più severe ricerche, elessero di convertire in porto il Nieuwendiep , ch'è un gran canale scavato dalla natura a traverso di gran banchi di sabbie , che all' ouest della Nord-Olanda mette in comunicazione il Texel col Suidersée, anche ne'tempi del reflusso o sia del più basso mare (a).

Dinanzi al canale Nieuwendiep il flusso monta ordinariamente a tre piedi e nove polici di sopra il reflusso, ed a sette piedi durante la luna piena. Or il Nieuwendiep quantunque riuchiudesse un grande spazio di mare per l'ancoraggio d'una flotta, e tuttocché a piecioli bastimenti offerisse già un asilo contro alle tempete; pure non aveva un'altezza d'acqua sufficiente pe' vascelli da guerra, perciocché appena aveva nove piedi di profondita alla sua imbocatura nel Texel.

Un solo mezzo semplicissimo vi era per iscavare

<sup>(</sup>a) Wiebeking opera citata.

e tener sempre profondo il canale del Nieuwendiep: il qual mezzo fu preso, e fu di far passare, in tempo di reflusso, dal Suidersée nel Tesel un volume più grande d'acqua pel Nieuwendiep, mediante dighe; le quali chiudendo molto da vicino un sifiato canale, si andavano gradatamente slargando verso il Suidersée, per pigliare la figura quasi di un grande inubato. Or e facile a comprendere, che le acque le quali durante il flusso riempivano l'aja tutta dell'imbato, costrette dalle dighe a scolare durante il reflusso per lo solo collo dell'imbato istesso, o sia per lo Nieuwendiep, lo dovevano scavare, come in fatti lo hanno scavato in alcuni punti sino a trenta piedi, edi indi conservarlo, come lo conservano, con una inalterabile profondità di acqua.

Prima di eseguirsi le anzidette dighe, le acque del reflusso scolavano si per lo canale del Nieuwendiep, come per tutti gl'infiniti punti de'hanchi di sab-hia, in cui è scavato un siffatto canale.º Percio non dee far meraviglia se prima della costruzione di quelle dighe, il canale o porto del Nieuwendiep era poco profondo. Sia detto di passaggio, si segreto della conservazione delle profondatà me porti è sempre lo stesso; e consiste nello accrescere, e non già nel diminuire l'e-

nergia delle correnti.

elevate dal mare, trovavansi altresi esposte, dal lato del largo, a tutt' i cavalloni, che co loro urti cercavano farvi hreccia e distruggerle. Per opporsi a ciò que saggi nomini della Commissione fortificanon le scarpe delle dighe nel seguente modo. Dal livello del reflusso in sopra erano coperte le scarpe con uno strato di frammenti di mattoni, sul quale era messo un secondo strato, ma di grandi scogli; questi due strati discendevano per due piedi sotto al livello del reflusso, e per quattro altri piedi più sotto era impiegato il solo strato di frammenti di mattoni con to di frammenti di mattoni. Per garentire adunque le scarpe delle cennate dighe è stato necessario coprire i primi tratti soto la superficie del mare con uno strato di grosse pietre, del quale l'estremità inferiore rimane piedi cinque ed un quarto sottopesta alla superficie del mare, quando si trova alla massima ordinaria elevazione. Or è chiaro che sotto questo punto Tagitazione superficiale deve giugnere molto debole, da che non è stato bisogno di coprire ivi le scarpe con grosse pietre.

Per conseguenza discese che saranno le Punconate fino a cinque in sei piedi sott'acqua, vi è buona ragione di credere, che l'agitazione del mare non si possa più comunicare per sotto le medesime alle acque del porto.

Conviene inoltre riflettere che io ho presupposto alla massima elevazione il mare del Tevel: ma quando i venti lo mettono in tempesta ad un livello più basso, allora la estremità infeviore dello strato delle grosse pietre rimane profonda meno di cinque in sei piedi dalla superficie del mare; e con tutto cio non si è finora ri-conoscituo il bisogno di portare più basso lo strato di dette pietre grosse. Il che prova chiaramente, che l'agitazione superficiale , per quanto forte si voglia, diventa debolissima , anche prima di giugnere a cinque in sci piedi soti acqua.

Ciò è conforme ancora a quanto si riferisce da que marinari che in tempo di burrasca sono discesi sottacqua per qualche manovra. Questi generalmente assicurano di aver sofferta una grande agitazione per soli quattro o cinque palmi sotto la superficie del mare, e che più in giù hanno goduto una quasi perfetta calma.

I gran laghi non formano cavalloni meno alti, e meno violenti di quelli che veggiamo in molti de'nostri mari. Or il Signor Bourdet, Ispettore generale degl'Idraulici di S. M. il Re di Prussia, nel suo Trauté des Degues, prescrive il modo di garentire le scarpe delle

dighe, nel caso che queste traversando i luoghi più profondi di un lago, venissero attacate dalle onde. Egli dunque consiglia di rivestire con fascinata le predette scarpe fino a soli tre piedi sotto alla superficie del lago; percoche si fonda su l'esperienza, che non vi la più agitazione sotto questa profondità, e che consegnentemente (cap. 7.) Le fiuscinage rompra les lumes d'euu que le vent pourroit y conduire.

Io avrei desiderato di rapportare esprimenti diretti; ma questi mancano, o pure sono a me ignoti. Tuttavia dille cose poco anzi accenuate, si può con la naggiore probabilità asserire, che se le Panconate discendano sotti acqua per quattro in cinque palmi o poco più, niente vi è da tenere per la tranquillità de porti.

Tutto ciò che ho detto intorno all'architetura de' porti autichi, ed al modo come applicare il loro sistema alla costruzione de' porti mostri, mi è stato detato dal semplice desiderio di ricercare la verità. Certo chio non ho inteso fare un panegirico agli Antichi, e molto meno una critica a' Moderni; ma una breve e sincera istoria, in cui si allegano auturi, fatti, e principii. Trattasi di un sistema altra volta celebre, na ora dimenticato e negletto; di un sistema, che se da Moderni si trova vero, pochi altri ripieglii d'arte potranno stargli a fronte pra la sua utilità.

Non ho trattato de' suoi vantaggi se non per rispetto a' soli porti artificiali , c'imostrando che un tal sistema insegnerebbe a conservare le profondità naturali di acqua, o anche ricuperare quelle che per opere imprudenti di arte siensi gli perdute ; come anche di ottenee l' uno e l' altro col semplice secondare, non già con l' opporsi al giucoc naturale delle correnti , ed in un modo durevole, per allontanare le cure e le spese sempre gravi e spesso inutili de' nettamenti; insegnerebbe infine a conciliar tutto questo con la necessaria 7

calma de porti. Quindi l'applicazione di un tal sistema 1.º in quanto a' porti artificiali esistenti è diretta a migliorarli, o ristabilirli, o auco a mostrare se debbansi del tutto, o in parte abbandonare : e 2.º in quanto a' porti da esser costrutti di pianta, influisce all'opportuna scelta del sito, e ad una disposizione che faccia conseguire tutt' i proposti vantaggi. In questo 2.º caso istesso il sistema viene a presentare un altro vantaggio rilevante, che merita di esser particolarmente notato; cioè che rende atti e opportuni per porti artificiali un nunero esorbitante di siti , che secondo il sistema attuale sarebbero rifiutati. Ma in generale può dirsi, che il sistema medesimo sia applicabile nel mare, e ne'laghi, ed in altre masse d'acqua similmente soggette a correnti torbide, ed alla sola agitazione superficiale; ed in tutt'i casi in cui bisogna procacciare tranquillità di superficie, ed inalterabilità di fondo.

Converrebbe or a, procedendo da questa idea generale, andare esaminando a quali altre opere in mare, ne laghi ecc. diverse da porti, potrebb essere utilmente applicata. Io non tralacero di faito, rispetto a quelle tali opere e circostanze, in cui sia non meno agevolo che vantagiosa una sifiatta applicazione; e principalmente a molti abrori appartenenti alle ford, frei quali deesi il primo luogo a' cosò detti in Italia moti guardiani. Di questi sebbene sia stata orgogliosa Venezia e molte altre regioni d'Italia, può oggimai, dopo più secoli d'esperienza, affermarsi con sicurezza che meritano di essere riposti fra ripieghi d'arte non solo dispendiosi; ma temporanei, e pesso molto nocivi;

## DISCORSO III.

## CHE CONTIENE NUOVI FATTI E RAGIONAMENTI

SULL'ARCHITETTURA DE'PORTI

## AVVERTIMENTO

Alcune objezioni ultimamente pubblicate contro a' due premessi Discorsi per conto de porti di Ansio, ci han condotto al presente lavoro; come abbiamo cennato nella prefazione. Quindi senza ulteriori preamboli incominceremo questo III. Discorso dalle cose risguardanti gli stessi due porti di Ansio.

## PORTO ANTICO E PORTO NUOVO DI ANZIO.

Jalla pregevole ed erudita dissertazione del Marchese Gio: Pietro Lucatelli, intorno alla maniera usata da' Romani nel fabbricare i porti nel Mediterraneo (a), carpimmo le poche cose che nel secondo Discorso accennammo in ordine al porto ántico, e al porto nuovo di Anzio. Ora sullo stesso soggetto riferiremo altri importanti fatti, che abbiamo raccolti da cinque opuscoli mentovati nella prefazione : uno del Signor Linotte (b), gli altri quattro del Signor Rasi (c). In essi s'inseriscono alcuni brani di tre memorie manoscritte concernenti a'porti medesimi, le quali si conservano negli archivii del Governo Pontificio. La prima fu scritta nel 1748 dall'ingegnere francese Signor Mareschal, e le altre due nel 1754 e nel 1755 dall'insigne P. Ruggiero Boscovich della Compagnia di Gesia.

Non abbiam potuto avere intera alcuna di siffatte memorie; e siam forzati a recar delle medesime quel poco che troviam riferito negli anzidetti opuscoli.

(a) Dissert, cit.

<sup>(</sup>b) Sul porto d'Anzio antico, e moderno Innocenziano. Ro-ma 1824 in 8,º presso Antonio Boutzaler. (c) I tiloli de quattro opuscoli sono: 1. Dimostrazione della ne-cessità e facilità del ristabilimento dell'antico porto Neroniano d'An-Jesus act passa de succession de la maticia del medero percentione a Nese e degli inconorcionati, ed anadicia del medero perspectation a Neservatione di Mario (re. 3. Appendice e conferma si due querco li tilosti il nuo Disortazione, e la dello verificazione, e c. 4. Conferma dil Appendice ec. Questi quattro opuscoli sono stati pubblicati in Roma con le stampe di Lino Conteliai si primi due en de 1855, gli aliri due Bel 1826.

Il Signor Rasi rera ancora qualche tratto d'un'altra memoria sullo stesso argomento scritta ne li 699 dal Cavalier Carlo Fontana, ed impressa in Roma nel 1710; e ci gioverà di valerci eziandio di questa : ma non avendo pottuo procurarci una delle copie allora stampate, l'abbiamo avuta trascritta da quella che nella Vaticana conservasi.

Incominciamo dalla descrizione del porto antico edificato per comando di Nerone.

Porto Neroniano di Anzio.

Il porto Neroniano di Anzio ( tav. 4. ), riguardato da terra, sta immediatamente a levante del capo di Anzio. La sua pianta ha figura di quasi un semiovale, il cui asse minore, di circa 295 canne (a), si appoggia e si distende lungo il lido, mentre il semiasse maggiore, di circa 258 canne, sporge ed interamente si prolunga nel mare. Dalle due estremità dell'asse minore, segnate una dal capo di Anzio, l'altra da una fontana fatta costruire dal Sommo Pontefice Innocenzo XII, si stendono nel mare due braccia di molo : di cui quello a destra è quasi perpendicolare alla direzione di mezzogiorno-libeccio, difendendo per una siffatta ragione il porto da' venti di libeccio e di mezzogiorno, che in quella spiaggia cagionano le più forti e violenti tempeste; l'altro braccio a sinistra compie il giro del perimetro semiovale del porto, e garentisce questo da scirocco a mezzogiorno.

Il molo destro è lungo 394 canne, il sinistro 295. Per maggior distinzione chiameremo quello il molo di ponente, questo il molo di levante. La loro spessezza è di 40 palmi in circa. Essi inoltre son fabbricati con piètre di tude e con malta, nella cui composizione si è

 <sup>(</sup>a) In questo terzo Discorso non faremo uso se non che di canne e di palmi Napoletani.

Per lo rapporto della canna e del palmo al metro vedi pag. 20 in nota.

adoperata pozzolana volcanica de contorni di Napoli (a).

Le due braccia di niolo nel prolungarsi in mare si avvicinano, ma senza congiungere le punte, lasciando fra esse un'apertura di oltre 28 canne, la quale formava l'ingresso di levante del porto Neroniano. Le stesse punte non sono sul perimetro regolare del senio-vale; poichè quella del molo di ponente discostandosi adquanto da un tal perimetro, si piega verso il largo, per difendere da venti di libeccio e di mezzogiorno l'anzidetto ingresso.

Si crède esservi stato un altro ingresso (b) nel molo di ponente, nel luogo dove, alla distanza di 42 canne dal capo di Anzio, incomincia nu'apertura di canne 51 in circa. Dirimpetto a questa nell'interno del porto sta un antenurale artefatto, piantato in modo che frange e risospigne le onde, le quali senza un tale ostacolo avrebhero disturbata sensibilmente la tranquilità delle acque del porto. Presentemente l'apertura medesima si trova ingombra di ruderi, e l'altezza dell'acqua sopra di questi è di g a 12 palmi. Da ciò alcuni han tratto argomento per credere, che quest'apertura non formava l'ingresso di ponente, ma fisse una gran breccia, per dir così, aperta dagli urti del mare in tempesta.

Vicino alla punta del molo di ponente si vede a fior d'acqua una gran platea, la quale pare fosse stata la base d'un'alta torre per uso di faro.

Il molo di levante può considerarsi diviso in due parti, di cui la prima fu restaurata nel 1700 per comando del Sommo Pontefice Innocenzo XII, perchè servisse per uno de'lati del nuovo porto di Anzio: del

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 12. (b) Idem pag. 17, c 19.

che parleremo appresso. La seconda poi rimase, come trovasi ancora, nello stato di abbandono e di ruina.

Nella parte restaurata il Signor Mareschal nel 1748 rinvenne nove aperture (a) o trafori ; de'quali i primi tre, numerando da terra, erano strettissimi e molto vicini tra loro, e di questi non rimane ora alcun vestigio o segno apparente. Sono poi ancora visibili i ruderi degli altri sei trafori, che furon chiusi nella restaurazione Innocenziana (b). Questi eran coverti con archi, ora ruinati, ed avevano archivolti fabbricati con mattoni (c).

L' intervallo tra l'un traforo e l'altro non è costante, essendo or di 20 or di 22 or di 25 canne: e parimente varia la larghezza de'trafori, quantunque la differenza non sia considerevole, come scorgiamo dalla pianta del Mareschal pubblicata dal Signor Rasi. Il traforo più grande poi è di 22 palmi in circa.

Lo stesso ingegnere Mareschal, sulla deposizione d'un tal Colarullo padrone di bastimento, afferma che due de'sei trafori sono moderni (d). All'opposto il Marchese Lucatelli, compagno del Siguor Mareschal in Anzio, non fa distinzione d'epoca pe' trafori (e), dicendoli tutti antichi; e ciò desume dagli archivolti degli archi, ne'quali si osservano que'grossi mattoni, che troviamo adoperati da soli Antichi nelle lor fabbriche e principalmente ne'monumenti pubblici . Inoltre l' architetto Carlo Fontana (f), che 50 anni prima del Mareschal del Lucatelli e della restaurazione Innocenziana aveva osservato i trafori stessi in amendue i moli, ne

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 16.

<sup>(</sup>b) Rasi Verif. pag. 54 e seg. (c) Lucatelli Dissert. cil.

<sup>(</sup>d) Linotte pag. 61.

<sup>(</sup>c) Lucaelli Dissert. cit.
(j. 11 Signor Rasi alla pag. 14 della Verificazione reca il seguente squarcio del Fontana. Si sono trovati in quei Mari alcune aperture trasversali a forza di canale fino al piano dell'arena, murate a perpendicolo , larghe per passarvi una picciola barca . Quali aperture

79

riferisce fra le altre cose le tre notabili particolarità: 1.º che avevano pareti verticali fin dal fondo del mare; 2.º che la loro larghezza permetteva il passaggio alle piccole barche; 3.º finalmente ch'eran disposti abieco e non a squadro con la lunghezza de moli a

Il Signor Rasi ha parimente osservato lo shieco in due de sis trafori (a), no ostunte che le vicende sofferte nella restaurazione Innocenziana avessero fatto quasi che del tutto sparir le tracce della pristina disposizione. Alla fine di questo Discorso i ritornermo sull'importante soggetto de' trafori a shieco, allorche dovrem parlare de' celebri porti della Grecia antile.

Ammettendo adunque come vera la deposizione del Colarullo, e non tenendo conto de'tre primi trafori, s'inferisce che la parte restaurata del molo sinistro Neroniano aveva quattro trafori, pe'quali passavano
picciole tartane, al dire del Mareschal (b), e picciole
barche, come asserisce il Fontana.

La parte poi non restaurata dello stesso molo tiene ancora tre aperture o trafori, il primo largo 20 pal-

crum a linea delli venti nociri. Il tutto fi a ciù per eviture colle proprie correnti e moto delle acque la cerea cià poncia, dei laterineuti. Prò si corret nell'operazione del novo porto, e si consiglia a non chiadrefe, states ti beneficio riconorcito di tal paraggio di acque chiadrefe. Proprie di beneficio riconorcito di tal paraggio di acque e tettatta dalla Biblioteca Visicina). In oltre si sono trovate travernimente in quella longitudio del presiden molo varie experiror ; inmera in maggior parte di cere sell'acque, distanti una dell'elim molti parcia, costratte ha larghe a figgia di chonche, situati con sirpunto a si contratte ha larghe a figgia di chonche, situati con sirpunto a di scireco; c. atanti la liva ampiezza indiano never servito, come di presente zervono, al trapasso delle arme, per disgrapera i impeto delle rei il molo dalle rigiorore riprocase, e rendere più mi le futuazioni per la quiete delle nori; e maggiormanti par di diranggere, qualle seche alternosi il letto a demo dell'approdumento delle nori.

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 56. (b) Idem Verif. pag. 57 in nota,

mi, il secondo 58 (a), ed il terzo 29. La profondità dell'acqua nel primo è di palmi 9, malgrado d'essere nel piede quasi della scarpa del molo Innocenziano; quella poi di ciascuno degli altri due trafori è di circa 33 palmi (b).

Nel molò adunque di levante v'erano almeno sette trafori, a bella posta lasciati nella primiera costruzione per lo passaggio delle correnti torbide; e secondo la testimonianza del Signor Rasi, due almeno erano a sbieco.

In quanto al molo di ponente, mentre si conviene che vi è un traforo vicino alla punta del capo di Anzio, si mette poi in dubbio se nel rimanente del molo vi sieno stati trafori. Il dubbio nacce al certo dallo stato di deteriorazione del molo, poiche trovandosi questo direttamente opposto al libeccio, cioè al vento che in quella spiaggia cagiona i più violenti esvalloni, è ora tanto rovinato, che da suoi ruderi non si può conoscere con chiarezza qual ne fosses stato il primiero sistema.

Intanto fra gli stessi ruderi vedesì, come dicernmo, un voto ingombro di ruine, ma grande e profondo tanto da far congetturare che formasse la bocca di ponente del porto Neroniano, la quale da se sola equivaleva a molti e ben larghi trafori.

Il molo di levante nella porzione non restaurata ha quattro ruderi o pezzi di falibrica, che ancor estolgono le lor cime dalla superficie dell' acqua, e che uniti insieme formano un terzo in circa della lunghezza del molo. Quello poi di ponente ne tien nove c, che giungono appena ad esserne l' ottava parte; per lo che i cavalloni e le oude passando liberamente per gli altri sette ottavi aperti, vanno a fermarsi vicino alla parte restaurata e senzi a-

(b) Rasi Dimostr. pag. 66,

<sup>(</sup>a) Quest'apertura tanto grande fa sospettare, che sia dovuta in parte alle corrosioni cagionate dalle percosse del mare agitato.

perture del molo di levante, e quivi han prodotto un grande interrimento: il qual e statto poi aumentato amcor dalle sabbie, che a risparmio di spesa (a), vi si sono depositate dopo essere state estratte dal porto muovo. Per tali ragioni il porto antico si trova interrito per quasi una metà dell'ampia sua estensione. L'altra metà poi è anora bagnata dal mare, marcon profondità d'acqua certamente minore di quella che avera prima d'innocenzo XII.

Mérita poi attenta osservazione la figura dell'interrimento, ridotto ora in gran parte a coltura, e che si è andato di mano in mano prolungando in mare sino alla punta della parte restaurata del molo sinistro Neroniano. In questo no sono più, come vi erano altra volta, i trafori pe' quali avessero potuto aver passaggio le correnti torbide. All' opposto nella parte non restaurata essendovi ancora tre aperture, non solamente non vi si producono depositi, una inalterata vi si conserva la profondità delle acrune.

Quella porzione poi del porto Neroniano ch' è tuttavia coverta dalle acque proò considerasi divisa in tre sezioni, I' una in continuazione dall'altra. La prima vicina al capo di Anzio, la seconda immediatamente appresso, e la terza vicino alla bocca di levante. Una tal divisione viene ora distinta da diversi ruderi di fabbrica posti sott acqua, i quali impedendo il giucoc delle correnti, hanno non poco contribuito ad elevarne il fondo. Ciò non ostante (b), l'altezza dell'acqua nella sezione vicino al capo di Anzio è da 7 a 14 palmi; nella seconda da 14 a 17; è e nella terza finalmente,

(b) Rasi Verif. pag. 7.

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 22. A questo proposito il Signor Rasi nella Dimostruz, pag. 72. dice, Depositata per rispermio di spesa! e così chiama il Signor Cavaliere (Linotte) il crudele Fandalismo operato da' suoi predecessori?

cioè vicino alla bocca di levante, è da 175 a 29. In questa bocca il Signor Rasi ha trovato 37 palmi di profondità d'acqua (a), ed il Mareschal 22 in circa. Una tal differenza ha potuto derivare, come dice il Signor Linotte, dall'avere il Signor Rasi scandagliato la profondità delle acque (b) non solo in tempo di flusso, ma in un momento ancora che la corrente aveva sharazzato le arene che si eraino depositate in quella bocca. Correnti the sharazzano sabbie I Noi terremo appresso tutto il conto di questa proposizione scappata inconsideratamente al Signor Linotte.

Il Mareschal inoltre osservò il fondo della medesima bocca coverto d'erba (c); la qual cosa fa credere che le sabbie o non vi si fermino affatto, o vi re-

stino per pochissimo tempo.

Il Signor Rasi propone ora la riparazione della terza sezione, per sostituirla al moderno porto Innocenziano; il quale, com'egli crede, è divenuto irreparabilmente pericoloso, per la diminuita profondità delle acque; del che appresso terremo più distinto ragionamento.

ntanto prima di passare a descrivere il porto Innocenziano, i il quale è situato allato al Neroniano, crediamo utile di far precedere un cenno si della configurazione della costa in che son posti entrambi, come ancora degli effetti de' venti, che contro la mede-

sima costa si portano dal largo.

Cempo à della conLa intera ben distesa costa in una picciola parte figuraisee della cofiguraisee della codella quale furono i due congiunti porti di Anzio, I' si i due porti di antico ciole e l' moderno, ha molte punte più o meno Anzio, ceme degli spongenti, ciole quelle di Astura, di capo di Auzio, effetti dei veni ciole i lingua di terra dove shocca il Tevere, la punta di centa i pretno dal Palo, quella di Linaro cola altre simili.

<sup>(</sup>a) Rasi Dimost. pag. 49-1

<sup>(</sup>b) Linotte pag. 16. (c) Lucatelli Dissert, cit.

Siffatte punte essendo in generale poco sporgenti in mare e molto discoste fra loro, non pessono far acquistare agli spazii intermedii la figura di golfo; e perciò l' intera costa che si stende dal monte Argentaro sino al monte Circeò, della lunghezza di circa 1 to miglia, debb'esser considerata come un aperta spiaggia che corre da scirocco a maestro: e questa direzione può riguardarsi come diametro della bussola, che nella spiaggia sitessa divide i venti che vi soffiano da terra da quelli cha vi giungono dal mare.

Noi esamineremo non altro che l'effetto de venti che dal largo spirano contro la descritta spiaggia, i quali si trovano compresi tra scirocco e maestro, passando per libeccio. Tra questi venti un solo ha la direzione perpendicolare alla costa, ch' è il libeccio; due l'hanno parallela, cioè lo scirocco ed il maestro; due altri inclinata con angolo di 45 gradi, vale a dire il ponente ed il mezzogiorno: le direzioni poi de' rimanenti venti sono eziandio inclinate alla spiaggia, ma con angolo or maggiore or minore di 45 gradi.

Il libeccio adunque spirando direttamente contra la medesima, dee produtre le più forti agitazioni nelle acque del mare ; laddove lo scirocco ed il maestro, che vi sofitano con direzione parallela, sono incapaci a suscitarvi un grosso mare. I venti poi intermedii ale indicate direzioni diventano più o meno asperti. Tra i pericolosi quindi debbono numerarsi que' che con la spiaggia formano un angolo di 45 gradi; ed essi sono, come dicemmo, il ponente ed il mezzogiorno.

In quanto poi alla influenza de venti col mezzo delle onde per isvellere le sabbie e trasportarle lungo il lido, non tutti hanno la stessa efficacia. Imperciocchè il vento che ha una direzione perpendicolare al lido è il più opportuno a zapparlo e produrre le arene (a), ma il meno proprio a farle camminare lungo la costa; non potendo dare alle medesime altro movimento se non quello appunto che direttamente imprime alle onde . cioè di salita e di discesa per sopra la scarpa della spiaggia. Con pari effetto i venti che hanno una direzione parallela al lido, poichè loro manca energia di suscitare un grosso mare, sono altresì inopportuni a far andare le sabbie lunghesso il Iido; ed all'opposto que' le cui direzioni fanno con la spiaggia un angolo di 45 gradi sono i più atti a produrre il massimo effetto tra la copia delle sabbie zappate , e le velocità onde vengono a spingerle sino a condurle ne porti e ne piccioli seni che queste incontrano nel cammino.

Da così fatti principii, che sono il risultamento di ripetute e diligenti osservazioni, si scorge chiaro che la profondità delle acque così nell'antico porto di Anzio come nel miovo, corre rischio d'esser minorata dalle sabbie che vi si spingono da venti principalmente da quegli di ponente e di mezzogiorno. Per isventura questa minorazione è già avvenuta nel porto Innocenziano, di cui passeremo a far la descrizione, dopo aver premesso un breve cenno de' fatti che precedettero alla sua costruzione.

Cenno istorico di to di Anzio,

Il Cardinale Antonio Pignatelli , Arcivescovo di ascum tatu che pro-mossero la costru- Napoli, nel portarsi al Conclave in Roma per la seguizione del nuovo por ta morte del Pontefice Alessandro VIII, prese la via del mare, e sbarcando nell'antico e semidirato porto di Anzio, promise a que' che abitavano le sue sponde di restaurarlo se egli fosse stato creato Papa; e lo fu in fatti Papa a' 12 Luglio 1601, assumendo il nome d'Innocenzio XII (b).

(b) Kasi Ferif. pag. 38, e seg.

<sup>(</sup>a) Lamblardie Memoire sur les côtes de la haute Normandie-Mavre 1789. in f.º

Questo Pontefico , fedde alla sua promessa , ed impegnato al riuscimento nella propostasi restaurazione, consultò il Cavaliere Carlo Fontana , uno de'più riputati architetti di que' tempi . Questi per mire d'economia , propose di riparare non già l' intero porto Neconiano, ma soltanto quella parte che è più vicina a Nettano , villaggio che siede in sul lido del porto stesso; ed affermo che la spesa di una siffatta parziale restaurazione non sareble stata maggiore di 25 mila scuidi (a). A un tal progetto si oppose l'architetto Alessandro Zinaghi, proponendo di valersi semplicenante d'una parte del suolo sinistro Neroniano, a cui avrebbe innestato nu molo in tutto nuovo, per formare in Atzio un porto parimente nuovo; e tatto ciò con la modica suesa di 15 mila scudi;

Questi due progetti furono esaminati e dibattuti in nan Gongregazione di Cardinali, presso cui il Foutans non tralasciò di dimostrare, che il progetto del Zinaghi sarelhe costato oltre a 100 mila scudi. Ciò non ostante le sue proposizioni furon rigettate, ed accolte invece quelle del Zinaghi, nè dalle opere onde tiriano tali notirie se ne scorgono le ragioni. La più forte per altre rerellimo fosse stata quella che la somma di 3-3 inter erellimo fosse stata quella che la somma di 3-3

mila scudi era maggiore di 15 mila.

Intanto prima che si desse incominciamento a l'avori del movo porto secondo l'idea del Zinaghi , fu prescritto allo stesso di formarne un distinto e regionato progetto, nel quale pare (b) che dovesse contribuire ancora il dispregiato Fontana. Questi , non essembelli riuscito a persuadere, che l'istabilimento d'una parte del porto Neroniano sasebbe stata impresa naulto più breve più facile e più economica della costruzione d'un movo porto, si limitò a consigliare che fosse dato al molo necessario a costruisi per la for-

<sup>(</sup>a) Rati Verif. pag. 41. (b) Ideas Verif. pag. 43.

mazione del nuovo porto, la figura di mezza luna, onde mettere al coverto i legni da'venti pericolosi. Raccomando parimente di lasciare nel molo stesso un numero sufficiente d'aperture per lo passaggio delle correnti torbide; e finalmente si avvisò che dovessero conservarsi religiosamente le aperture in quel tratto del molo sinistro Neroniano ch'erasi proposto di restaurare, per farlo servire come uno del lati del nuovo porto di Anzio.

Il Zinaghi disprezzando tutti questi sanissimi consigli, piantò dritto e senza aperture il molo nuovo, chiamato poi molo Innocenziano; e come se avesse operato a dispetto, otturò le antiche aperture nel molo sinistro Neroniano, senza aver considerazione che già da 15 secoli esse rendevano irrefragabile testimonianza dell'oggetto, per lo quale erano state fatte, e della loro somma utilità (a).

La costruzione del nuovo porto fu intrapresa nel maggio del 1608; e venne poi spinta con tanta celerità, che nel maggio del 1701 si trovò portata al suo termine; se non che invece di quindici mila scudi, se ne sposero oltre a dugento mila. (b)

Premesso ciò passiamo alla sua descrizione.

Nuovo porto di Anzio. Il nuovo porto di Anzio (tav. 4.) d'una figura irregolare trovasi perfettamente chiuso da tre lati, cioè col
idio a settentrione, con la parte restaurata del molo sinistro
Neroniano a ponente, col molo Innocenziano a mezzo
giorno: nel lato poi di levante è intermente aperto
per una grande apertura, la quale serve d'ingresso
al porto. Uno de'suoi lati vien formato, come abbiam
detto, dalla perte restaurata del molo sinistro Neroniato, la quale incomincia dalla fontana d'Innocenzo XII,
e si prolunga in mare per 1970 canne. Alla sua estree si prolunga in mare per 1970 canne. Alla sua estre-

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 43 a 45. (b) Idem Verif. pag. 42.

mità evvi un fortino, che serve di difesa militare al porto; e da qui si spicca il molo Innocenziano, che fu un angolo quasi retto con la parte restaurata.

Il fortino adunque segna in mare un punto da cui si dirama tanto il molo Innocenziano, quanto la parte restaurata del molo sinistro Neroniano; questo per maestro-tramontana, quello per gerco-levante. Il primo dopo 197 came si face a s'incastra nel lido, il secondo, disteso per la lunghezza di 85 canne e per una gran profondità d'acque, finisce in mezzo al mare.

La parte restaurata del molo Neroniano può aversi come dritta, poichè cinge quella porzione d'arco semiovale, che si eleva immediatamente dal suo asse minore. Il primo tratto poi del molo Innocenziano è parimente dritto, ma dopo 60 came fa un angolo ottasissimo per inclinarsi alquanto verso il largo, e così inclinato si prolunga per altre 25 canne. In questo angolo sta pintato un faro, per illuminare di notte l'inibocca-

tura del porto.

I due moli adunque Neroniano ed Innocenziano essendo fra se uniti ad angolo quasi retto, oppongono la punta d'un siffatto angolo al libeccio. La direzione di questo vento divide quasi per metà lo stesso angolo ; e quindi lo spazio di mare compreso tra'moli, o sieno lati dell'angolo, rimanendo del tutto coverto dal libeccio e da' venti collaterali, non può esser agitato in modo da nuocere a'legni che vi si trovano ricoverati. E perciò la calma nel nuovo porto di Anzio è ben assicurata dalla disposizione de' suoi moli, che insieme col lido fan di questo porto un perfetto chiassuolo (cul-de-sac), aperto dal solo lato di levante con una gran bocca rivolta a' venti , che in quella spiaggia pervenendo da terra non han forza di produrre un mare grosso. Inoltre la stessa bocca si trova in direzione obliqua con quella de' venti nocivi; e per tal cagione le agitazioni da questi

promosse in alto mare, per quanto si voglian forti. delsbon seguire un cammino ancora obliquo, per introdursi nel porto; e quindi non vi posson giungere se non ammortite e deboli tanto da non apportare alcun sensibile nocumento alla sua interna tranquillità. Il che certamente forma uno da pregi più essenziali d'un porto. Con tutti questi pregi pur nondimeno un porto di tal fatta diventa del tutto-inutile, quando non vien preservato dagl'interrimenti . E questo appunto è il caso del nuovo porto Innocenziano di Anzio. L'essersi mancato in disporlo siffattamente che le arene spinte dalle correnti torbide non lo ingombrassero, ha fatto sì che quel porto, malgrado della sua tranquillità, non può ora servir di ricovero fuorchè a piccioli legni; essendovisi la profondità delle sue acque dove perduta, e dove sensibilmente diminuita. In oltre è da notarsi, che un siffatto decremento di profondità ebbe cominciamento аррева compiuto il nuovo porto (a); е ne conosceremmo oggi il progresso successivo, se fosse giunto in sino a noi la piauta insieme con gli scandagli fatti dal Zinaghi, e la serie non interrotta degli altri susseguenti scandagli.

La mancanza di queste notizie appena in qualche parte può esser supplita dalle memorie del Fontana, del Mareschal, e del Boscovich. Dalle quali si raccolgono i seguenti fatti (b) 1.º Nel cautone del porto, lontano 8 canne dalla fontana d'Innocenzo XII, l'acqua era palmi 3½ profonda. 2.º Dalla stessa fontana sino al fortino, cioè lungo il tratto restaurato del molo sinistro Neroniano, v' eran diversi trafori, e per essi passavano picciole tartane. 3.º Nell' ultimo traforo vicino al fortino la profondità delle acque era di 24 palmi, e nel

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 6 in nota.

<sup>(</sup>b) Idem pag. 57 in nota.

sito preciso del fortino giungeva a palmi 27 (a). 4.\* 9. 11 molo Innocunziano partendo dal fortino era stato tratto per grande altezza d'acqua, forse maggiore in palmi 27; ed in generale era ben grande la profondità delle acque nel porto nuovo al momento della sua costruzione (5). Non altro in somma restava da desiderare per la perfezione del nuovo porto Innocenziano di Anzio se non la conservazione della profondità delle sue acque, ch'è appunto una delle condizioni essenziali (1 un buon porto, alla quale molto imperfettamente ha saputo soddisfare infino ad ora l'arte de Moderni.

E qui ci si porge favorevole occasione di notare, che ora in tanta discordanza, o per dir meglio non curanza, de principii architettonici relativi alla costruzione de porti . non si possono abbastanza ripetere le seguenti osservazioni. Ogni volta che il mare è fortemente agitato , le sue acque si vengon tosto a intorbidare d'una quantità enorme di sabbie, che le stesse acque fluttuose hanno in parte zappato e distaccato dalla spiaggia, ed in parte spiccato e sollevato da quelle parti del fondo, che sono ad una profondità minore di 30 palmi. Cosiffatte materie galleggiando lungo il lido, e sforzate a secondare l'uzione de'venti, si fanno strada sin dentro i porti; dove appena giunte, perdono una gran parte della lor velocità, a cagione dell'ostacolo tutto chiuso de moli; e perciò debbono dentro tali recinti fermarsi, e andargli riempiendo. Ed è ben evidente all'opposto, che se tali materie avessero trovuto aperture o trafori ne' moli . come gli avevano i moli negli antichi porti di Pozzuoli, di Miseno, di Anzio ec., sarebbero passate oltre. senza imgombrare prima il fondo e poi di mano in mano tutta l'altezza del porto.

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 56 in not. (b) Idem Dimostr. pag. 11.

Or poiche i moli del porto nuovo di Anzio insieme col lido formano, come abbiam detto, sur recinto tutto chiuso da tre lati, atto ad ingojar tutte le sabbie mandatevi dalle correnti torbide; l'interrimento di un tal recinto o porto ha ben vendicato l'oltraggio, che alle leggi della natura si è fatto balordamente, contrariandole col falso sistema de' moli privi di aperture.

La copia intanto delle sabbie ch'entrava nel porto nuovo, fin dalla sua prima costruzione era così grande, che, appena scorsi dieci anni (a), surse la necessità d'incominciarne il disterramento. Con tutto ciò non cessaron mai di entrare le sabbie, che furon sempre d'un volume maggiore di quello che si poteva estrarre, e quindi furono di mano in mano moltiplicati i mezzi d'escavazione : ma ad onta di questi ostinati sforzi e tentativi , il fondo del porto si andava di giorno in giorno elevando. Si pensò in vero di rimediare al male con prolungare per 25 altre canne il molo Innocenziano, perchè acquistasse il porto quella profondità d'acqua, che s'era già perduta lungo la parte restaurata del molo sinistro Neroniano. Ma con ciò non altro fu conseguito che ingrandire il recipiente, senza impedir punto che si riempisse in uno spazio di tempo o uguale o certamente hen poco maggiore.

Si credette ancora che gl' interrimenti eran prodotti dalle arene che venivano radendo il lido di levante; e perciò fu spinto in mare, procedendosi da quel lido, un altro molo, denominato Pamfilio, per opporsi al cammino delle sabbie (b); in aqueste insieme con le correnti girando per la punta del molo stesso, entravano non meno di prima nel bacino del porto, e vi si fernavano anzi in copis maggiore o, per lo grado maggiore di

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 6 in not. (b) Idem Dimostr. pag. 11.

calma che al medesimo procurava il molo Pamfilio. Ed in vero questo molo, col restringerne l'imboccatura, veniva ad opporsi all'entrata d'una parte delle agitazioni che dal largo sempre si comunicano ne porti quando essi tengono ampie bocche, come quella del nuovo porto di Anzio. Ben presto e tanto bene fu avvertito il male che cagionava il molo Pamfilio, che fu questo distrutto quasi immediatamente dopo la sua costruzione.

Non hastando poi d'aver chiuso gli antichi trafori della parte restaurata del molo Neroniano, si vollero otturar parimente le due aperture, che nella parte non restaurata erano immediatamente fuori del porto al di là del fortino. Il chiudimento di queste fu consigliato dal sospetto, che le medesime desser passaggio alle sabbie spinte da venti di ponente, le quali dopo aver circolato per la punta del molo Innocenziano, pemetravano nel bacino del porto: ma poco dopo, e per sode ragioni furon riaperte, come più diffusamente diremo appresso.

Il male intanto andava sempre più crescendo, ed il desiderio di salvare il porto nuovo dal totale insal-biamento consigliò d'interpellare quanti mai avevano riputazione di poter suggerier rimedii: na i rimedii al-l'uopo proposti ed applicati non corrisposero punto al-l'intento; piochò niun di coloro che furono interrogati avverti all' andamento naturale delle cose, ed a risalire all'origine del male. Riusciti inefficaci tutt'i rimedii consigliati daglia architetti nazionali dal 1710 al 1748, volle il Sommo Pontefice Benedetto XIV consultare qualche straniero, che fosse riputato nell' architettura de porti; e per ottenere un tal soggetto, si diresse a S. M. Cristianissima , che secondando la domanda del Papa, spedì a Roma il Brigadiere Mareschal, jungegnere francese de più distinti di quel tempo.

Progetto del Mareschal per la bonificazione del nuovo porto di Anzio.

L'ingegnere Mareschal, accompagnato per comando Pontificio dal Marchese Lozatelli, (a) si condusse al porto di Anzio, visitò lungo tratto di quella costa; osservò diligentemente la struttura e posizione del nuovo e del vecchio porto, ne levò le piante, e scandagliò la profindità delle acque dentro e finori di essi; consultò le persone le più istrutte del luogo, per conscere da quali venti eran condotte le sabbie ne lacini di que porti; raccolse in fine tutti que' dati che credette necessarii a formare un progetto compiuto d'opere, dirette a megliorare il nuovo porto di Anzio.

Uno tra i fenomeni che più eccitarono l'attenzione del Marscala flu l'interrimento de' due porti, incominciato subito dopo la costruzione del molo Innocenziano. Egli elble per cereto che un stifatto interrimento, il solo che osservo in quella spiaggia , fosse prodotto dalle arene portate in mare dal Tevere, la cui foce sta a destra ed a 40 miglia del capo di Anzio,

Fermo il Mareschal in una tale credenza, andava interrogando so stesso: perché ( son sue parole ) nelloi stato presente, non ostante la disgrazia de due porti, il restante della spiaggia non si riempie d'arena, e rimane costantemente nello state antico? Come mai si può credere che le arene del Tevere abbiamo influenza ne due porti solamente, e che il restante della spiaggia goda in ciù un privilegio particolare? (b).

Noi ignoriamo quali risposte ablia potato rendere a se stesso il Mareschal, poichè non ci fa dato d'aver copia intera della sua relazione, della quale non altro conosciamo, come dicemmo di sopra, che gli squarci recatine da Signori Rasi, e Linotte. Ma alle sue interrogazioni risponderessimo, che il privilegio di cui eso

<sup>(</sup>a) Lucatelli Dissert. cit.

<sup>(</sup>b) Rasi Verif. pag. 18, e 19 in not.

Signior Mareschal patla, sarebbe cessato al momento stesso in che un altro Zinaglia avesse osato stember in mare alcune braccia di unsio inon traforate, per formare in qualche altro punto della medesima spiaggia un moro recinto simile a quello del moderno porto di Anzio; poiche allora un sifiatto nuovo recinto arrebbe del pari incominento a raccogliere le subbie spinte dalle correnti torbide, si direttainente come per espansione; e o non solo dalla destra, come opinava il Mareschal, ma eziaudio dalla sinistra, per convertire a tal modo in terra ferma I pia di unare compresa nel movo chiassnolo.

Il Signor Mareschal raccolse ancora da veridici rapporti, che il molo Innocenziano era stato piantato in ma profondita grande d'acqua, Ia quale andava diminuendo di mano in mano che si avvicinava alla spizggia, e che prima della costruzione del molo istesso niun deposito d'arena si faceva nella parte esterna del molo sinistro Neroniano. In fine fu assicurato; che appena costruttu ed innestato il molo Innocenziano al Neroniano, si accumilaronio subito nel bacino del nuovo porto molte arene, e e che la lor copia si era andata sempre atunentamio.

Quale adringne ha potuto esser la cagione di quest'accumulamento di arene non mai in quel sito accaduto per lo passito? Pare indubitato che debbasi attribuire al molo Innocenziano , il quale essendo innestato perpendicolarmente al Neroniano, diviene un efficace pennello, e quindi oppone un forte ostacolo al cammin libero delle correnti torbide, nel costeggiare chè queste fanno la parte esterna del molo sinistro Neroniano. Un sisfatto molo con la sua convessità favoriva altra volta lo scorrere delle correnti torbide; ma dapoi che dal suo convesso si è elevato un lungo pennello, non può questo non opporsi al cammino di siffatte correnti , e quindi non ammortime la velocità , sino a far loro deporre una perte delle sabbie che trasportang. 

Convintosi il Mareschal della impossibilità d' impedir l'accesso della sabbie trasportate dalle corren ti torbide, immaginò d'assegnar loro un cammino del tutto proprio e nuovo, affinchè non toccasser punto il nuovo porto di Anzio. A tale intento propose d'isolarlo distaccandolo da terra col mezzo d'un gran canale . della larghezza di 34 canne, il quale doveva incominciare con due bocche dalla metà del molo destro Neroniano, attraversare il porto antico, e costeggiare il nuovo dalla parte del lido sino a finire con una sola bocca , larga quanto è il canale istesso , alla punta del molo Pamfilio (a), cioè vicino all'imboccatura del porto nuovo. Prima di passare ad accennar le altre parti del progetto del Mareschal, alle quali egli certamente dava minore importanza del suo gran canale, rileva il vedere se una siffatta opera poteva o no soddisfare allo scopo propostosi dal suo autore.

Supponiamo eseguito questo gran canale, ed esaminiamo ciò che dee avvenire ne'due casi, che una corrente torbida o venga dal lato destro, o dal sinistro

della spiaggia.

Supponendo adunque che dal lato destro della spiaggia, cioò da ponente, proceda una delle torbide correnti, la quale pervenuta vicino al molo destro Neroniano, vi trovi aperte le due bocche date al gran canale, noi ammettiamo che la corrente vi debba penetrare, ma non già con l'intera sua larghezza, la quale suol essere di più centinaja di canne, sì bene con quella parte soltanto che può esser ricevata da un canale della sezione appena di 34 canne. L'altra parte parte poi di corrente che non può farsi strada nel gran canale, seguitando ad essere spinta da venti che la incalzano, è forzata a radere il resto de'moli Neroniani, ed a continuare il suo cammino lungo l'in-

<sup>(</sup>a) Rasi Dimostr. pag. 13.

tero molo Innocenziano: dopo aver poi girato per la punta di questo, viene a trovarsi non solo innanzi all'imboccatura del porto nuovo, ma eziandio dinanzi allo sbocco del gran canale. Ivi ricongiunte le due parti di corrente momentaneamente separate, debbon seguitare a correre lungo la spiaggia, fino a tanto che il vento che le urta non calmi il suo furore. Ma prima che le due parti della corrente si allontanino dal punto in cui si sono unite, non possono non mandare, per forza d'espansione, le loro acque torbide sin dentro al bacino del porto; dove, venendo sensibilmente ad ammortire nella lor velocità, debbono necessariamente deporre la maggior parte de' materiali ch' esse trasportano; i quali discesi giù nel fondo, quivi debbon rimanere in perpetuo, per la cagione medesima della perduta e non mai più ricuperabile velocità delle correnti di cui si parla.

Nel caso poi che la corrente venga dalla sinistra, cioè da levante, incontrerà di fronte la bocca del porto nuovo non meno che quella del gran canale; delle quali due bocche, situate l'una a fianco all'altra, la prima è larga canne 71 in circa, e l'altra 34. Perrenuta dunque la corrente dinanzi a queste due bocche, dee dividiersi in tre rami; quello di mezzo entrerà direttamente in porto, il destro nel gran canale, ed il sinistro, ch'è di gran langa maggiore degli altri due, fia giucco forza che continui il suo cammino lungo il perinetro esterno del molo Innocenziano e del Neroniani, per andare ad unisis col ramo dritto nel punto in cui questo shocca dal gran canale per le due aperture tagliate ale molo destro Neroniano.

Un siffatto canale adunque nulla varrebbe ad impedir l'ingresso alle torbide nel porto Innocenziano; che anzi, se fosse stato eseguito, ne avrebbe certamento accelerato l'insabbiamento. In fatti dovendo il gran canale, secondo l'idea del Mareschal, occupare la verso il lido una parte del porto tiuovo, verrebbe con ciò a restringerne l'aja, e quindi a presentare alle sabbie un voto minore da riempire. Inoltre mediante lo stesso gran canale renendosi a rendere più piccola l'imboccatura del porto, si procacorrebbe in questo un grado maggiore di calma, e quindi un più copioso deposito di sabbie.

Delle altre particolarità poi del progetto del Mareschal eccone un cenno.

Il gran canale dovendo essere stabilito parte sull'ascintta sabila e parte in acqua, dovera venir limitato con forti mura di sostegno, le quali si averano da convertire in alte passonate, quando il canale traversata le acque del porto Neroniano. Tra queste passonate il Marschal proponera di costruirisi cinque piloni; con l'idea in che egli era che il mare in questi urtando, arrebbe operato un gran risacca ch' egli stimava efficace a simovor le sabbie, e quindi a farle più facilmente strascinar oltre dalla correute. Per lo stesso oggetto proponera similmente la costruzione di varii pilastri nel mezzo delle due bocche del gran canale tagiato nel masso del molo destro Neroniano.

Progettava parimente due altri piloni, uno dirimpetto alla hocca sinistra del gran canale, e l' altro di rincontro alla hocca del porto muovo; i quali doverano esser piantati alla distanza di 100 canne in circa dalle hocche istesse; e diverse altre opere secondarie propose, principalmente uno scavo nel porto nuovo, e nel mare contiguo; il prolungamento per 42 canne del molo Innocenziano; e la costruzione di due nuovi e lunghi moli isolati, messi l'uno dietro all' altro al di fuori del molo Innocenziano, i e a qualche distanza da esso. Con questi due moli isolati, e quasi parallelli fra di loro ed all' Innocenziano, i intendeva il Mareschal formare una rada sicura pe'grossi legni, e due canali pe' quali camminando ristrette le correnti, acquistassero non saprei qual energia per condurre distanti le sabbie che strascinavano. Dopo il compimento poi di tutte queste opere, che valevano molto più di due porti nuovi, il Mareschal proponeva ancora la riapertura de trafori nella parte restaurata del molo sinistro Neroniano, chiusi con evidente errore nella restaurazione Innocenziana (a).

Noi abbiam ragione di credere che il progetto del Progetto del P. Bo-Mareschal fosse stato approvato, poichè per la sua ese- te la bonificazione cuzione furono intrapresi grandi lavori (b). Ma non sap- del auovo porto di piamo qual diffidenza poscia nata intorno allo stesso pro- Anzio. getto, ne fece commetter l'esame al rinomato P. Boscovich, non ostante che già se n'era incominciata l'esecuzione.

Ouesti nell'analizzarlo vide subito che la sua essenza consisteva nel gran canale; e che questo non avendo comunicazione alcuna col porto, non poteva dar esito alle arene, che sempre vi sarebbero entrate. Quindi si convinse, che lo scopo d'un sissatto canale sarebbe stato in tutto e per tutto deluso.

All'incontro il Boscovich ebbe giusta temenza che la porzione di corrente ch' entrerebbe nel gran canale, potrebbe di leggieri, nello scorrerne la lunghezza, perdere una gran parte della sua velocità , e quindi anzi che scavarlo, come sperava il Mareschal, lo avrebbe subito interrito e colmato. Intanto il Boscovich, non rigettando il progetto del Mareschal , lo adottò con alcune modificazioni : ed in effetti il canale del Boscovich seguiva la stessa traccia di quello del Mareschal, se non che invece di 34 canne avrebbe avuto 34 palmi di larghezza. Inoltre doveva avere una sola bocca nel molo destro Neroniano, e questa doveva esser munita con pa-

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 62 a 65.

ratoja, per chiuderla nelle libecciate e conservarla aperta nelle sciroccate. Il Boscovich consigliava ancora di rapprire nel molo sinistro Neroniano due trafori nella parte che più sporgeva in mare, ma dopo essere state rimosse le sabbie depositate alla sua destra.

Riprovò poi il prolungamento del molo Innocenziano, come quello che mentre sarebbe costato una forte spesa, non ad altro avrebbe potuto servire che ad ingrandire il recipiente, senza poter mai impedire che si riempisse.

Il gran canale del Mareschal modificato del Boscovich fin intrapreso nell'anno stesso in cui fu proposta
la modificazione, cioò nel 1734; ed il Signor Linotte
riferisce l'esto peco felice di questo canale con le parole stesse del Boscovich; cioò che (a) » il canale cominicato a scavare nel porto vecchio, con una mareggiata gagliarda si riempi, perche l'architetto fit
so contra il sentimento suo obbligato ad aprirgli la comunicazione col mare, prima di aprirer i trafori nel
molo sinistro Neroniano; e fargli i necessarii ripari
di fianco e di fronte.

s di inance e di none.

Dopo questo dissistro fu di nuovo aperto il canale del Boscovich, e profondato fine a due in tre palmi sotto la superficie del mare (0); am con un'altra tempesta fu nuovamento interrito e colmato. Il Boscovich, scoraggiato di questo secondo tristo esperimento, cambio opinione, esprimendosi con queste notabili parole (c): » posto l'ostacolo che fa il porto nuovo alle » correnti di oriente e di occidente; le arene di ambo le parti vi si vedono andare ammonticchiando » addosso finchè riducano quel sito ad una continuata direzione col rimanente della spiaggia orientale ed » occidentale. Quindi se non si vuole perdere affatto

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 42.

<sup>(</sup>b) Idem pag 44. (c) Rasi Dimostr. pag. 14.

» il porto , conviene far mutazione nell' antico sistema » con più esteso scavamento fuori del porto per lungo » tratto.

È bene il notare che l'intero porto nuovo, preso nella sua larghezza e lunghezza, costituiva per lo P. Boscovich il gran pennello intorno a cui s'ammassavano le sabbie, ed in copia tanta da fare sparire nel contorno di quella spiaggia il brusco sporgente che formava. Per lo Boscovich adunque erano sinonimi pennello, e nuovo porto di Anzio; e noi da quest'ora innanzi non possiamo non attaccare lo stesso significato all'enunciate espressioni. Il Boscovich intanto, dopo i disastri del canale anzidetto, consigliò la continuazione del disterramento, ma immediatamente soggiunse (a): » io sono persuasissimo che » questo mezzo è dispendioso in eccesso e che non è spe-» rabile a lungo andare la riuscita. L'avvanzamento terribi-» le, che ha fatto la spiaggia, in una trentina d'anni nel porto nuovo, ed il ristringimento grande del porto » coll'alzamento del suo fondo mostra, che non ostante » che varii lavori abituali pur si sono iti facendo . » benchè forse con negligenza, immensa copia d'arena n è entrata dentro. Questa che prima si spandea sulla » spiaggia e l'avvanzava, ora, in un sito tanto più ri-» stretto del presente porto impicciolito, converrebbe can varla tutta a forza di macchine e braccia d'uomini; n cosa ch'è facile a vedersi quanta spesa richieda. Dall' » altra parte quando tutta la spiaggia contigua al porto » là verso il molo Pamfilio sarà venuta innanzi per pa-» reggiare ogni cosa, non sarà possibile lo scavare il n porto nuovo senza scavare tutto il tratto fuori di es-» so per lunga pezza; non iscavato il quale, una sola n mareggiata porterà dentro una notte più arena di » quella, che possa colle macchine cavarsi in un mese.

<sup>(</sup>a) Rasi Dimostr. pag. 12.

Or dagli squarci fin qui recati delle relazioni del Boscovich chiaro apparisce ch'ei disperava affatto di salvare il porto nuovo dalle sabbie, per la ragione che i suoi moli tendevano ad arrestarle ed in molta copia. Ciò non ostante dopo il Boscovich non fu tralasciato di consultar sulla stessa quistione altri soggetti ragguardevoli, il parer de quali è compendiosamente riferito dal Signor Linotte presso a poco ne' seguenti termini.

Oninioni di diver-

L'architetto Marchionni fu d'avviso, che le sabsi Soggetti interno bie entravano nel porto nuovo co venti di scirocco, e ana nonincazione del Nuovo Poito di che di esse, poche sarebbero andate pel canale del Boscovich; credeva poi utile di riaprire i due trafori prima del fortino.

> L'architetto Murena opinò per la riapertura del canale interrito, e per l'ampliazione de due trafori, con cui un siffatto canale traversava il molo sinistro Neroniano; proponeva ancora di prolungare nel porto antico le passonate, da servire di sponde allo stesso canale; ed infine fu d'avviso che si dovesse allungare per qualche altro tratto il molo Innocenziano.

> L' architetto Arnaud disapprovò nel 1787 il canale del Boscovich, e consigliò la sola escavazione del porto. I piloti opinarono, che le sabbie venivano tanto da destra quanto da sinistra, e che per arrestarle faceva d'uopo chiudere i due trafori fuori del fortino, non meno che que' del molo Pamfilio.

> L'ingegnere Stuard nel 1788 parimente fu d'avviso, che le sabbie arrivavano al porto nuovo sì da levante, come da ponente; ma che queste ultime essendo in maggior copia, conveniva deviarle col mezzo della prolungazione del molo Innocenziano, la quale doveva esser piegata in modo da opporsi al cammino della corrente di ponente, sino ad obligarle a divergersi verso il largo.

Il Calamatta sostenne, ed ancora incominciò il

prolungamento del molo Innocenziano; ma siccome i suoi primi lavori furon subito portati via dalle tempeste. così d'allora in poi il governo Pontificio non pensò ad altro, che a continuare l'escavazione ed espurgamento del porto: col qual mezzo, secondo la sentenza del Boscovich, non è sperabile a lungo andare la riuscita.

Dopo il Calamatta e per lungo altro tempo pare che non vi sieno state altre osservazioni ed opinioni, salvo quelle recentemente pubblicate dal Signor Rasi (a). Il quale per riparare a difetti del porto Innocenziano, propone la riapertura de trafori improvidamente chiusi nel molo sinistro Neroniano; e l'apertura nel molo nuovo Innocenziano di due o tre simili trafori, da profondarsi fino a 23 palmi sotto la superficie del mare basso, Siffatte proposizioni non furono trovate giuste dal Signor Linotte il quale si determinò quindi a produrre l'opuscolo sopracitato.

Lo stesso Signor Linotte è persuaso, com'era il Mareschal, che le arene le quali vanno a deporsi nel porto Innocenziano sieno quelle appunto che porta seco il Tevere alla sua foce (b); e che sieno spinte verso Anzio da' venti di libeccio, di ponente, e di maestro. Ciò importa il supporre, che la direzione di ciascuno di questi venti formi con la spiaggia angoli sempre opportuni a far camminare le sabbie lungo il lido. Ma è facile ad intendere, che questo è vero in alcune e non già in tutte le additate direzioni. Inoltre il Signor Linotte pensa che giunte tali sabbie dinanzi al porto nuovo ,

<sup>(</sup>a) Il Signor Rasi pubblicò per mezzo dell' Effemeridi Letterarie di Roma nel novembre del 1822 alcune sue osservazioni intorno a' due porti di Anzio. Tali osservazioni provocarono nel 1825 l'upuscolo del Signor Linotte, al quale replieò il Signor Rasi co quattro menzionati oposcoli. Noi non abbiamo potuto leggere le prime osservazioni del Rasi , nè abbiamo curato poi d'averle, trovandosi trasfuse ne suoi cenuati quattro opascoli. (b) Linotte pag. 31, e 31.

ch' è un pennello secondo l'espressione del Boscovich, vi girino intorno, e si fermino dal lato di levante, dove sta la sua imboccatura; e che allo spirar poi de venti di mezzo giorno e di scirocco, sieno spirte nel suo bacino, e vadano a depositarsi vicino al convesso del molo sinistro Neroniano. Aggiunge il Signor Linotte, che lungo questo molo altra volta le sabbie socrevano con facilità, e di nuovo si scaricavano in mare, co' venti scirocco-levante; ma dapoichè dal molo Neroniano, com'egli nota, si è elevato quasi a squadro il molo Innocenziano, questo viene a formare una barriera, che si oppone all'uscita e cammino delle arene (ch.)

Da questa giusta e notabile osservazione del Signor Linotte dobbiamo inferire, che non ha avuto torto il Signor Rasi quando ha proposto non solo di aprire de trafori nell'anzidetta barriera, ma di riaprire anco quegli che sconsigliatamente erano stati chiusi nel molo sinistro Neroniano, come diremo più avanti.

All'opposto il Signor Linotte per dar uscita alle sabbie, che non possono non entrare nel porto muovo, in vece di ricorrere a' canali del Mareschal, e del Boscovich, o pure a' trafori Neroniani, chi l'a crederebbel prepone (b) come unico ed efficace rimedio quello adoperato quiv' da 126 anni in qua con efimero successo, cioò l'espurgamento perenne delle sabbie; l'usignandosi che questa volta i suoi sforzi dovesser valere vie più che quelli, gà inanzai provati sempre invincibili, della Natura.

Lo stesso ingegnere, avverso com'è a'trafori, non solamente sostiene, che non se ne debbono aprire nel molo Innocenziano, e nella parte restaurata del molo Neroniano, ma si avvisa di chiudere i due trafori fuori



<sup>(</sup>a) Linotte pag. 34.

<sup>(</sup>b) Idem pag. 49.

del fortino, affinchè pe' medesimi non passino le sabbie Tiberine.

Per le istesse ragioni furono altra volta chiusi, come sopra dicemmo, i cennati trafori; ma, per quanto ne assicura il Mareschal, si dovettero subito riaprire, a fin di evitare i gravi danni che da una sifiatta operazione ricevera il porto nuovo (a). Ed in vero, per effetto d'una tale operazione, venne a farsi un non interrotto pennello, perpendicolare al molo Innocenziano; il qual pennello arrestava con taluni venti le sabbie, quasi per tenere le in serbo, e mandarle poi con altri venti dinazzi al-l'imboccatura del porto istesso ed indi nel suo lacino,

Il Signor Linotte propone ora il medesimo esperimento, e che nel caso pio non riesca questo dannoso, sia
prolungato il molo Innocenziano, o sia ampliato il porto
nuovo, forse per offerire alle sabbie un voto maggiore
da riempiere. Tre adunque sono i rimedii suggeriti dal
Signor Linotte per salvare il auvovo porto di Anzio dal suo
intero colmanento, cioè 1.º un perenne espurgamento,
2.º il chiudimento degli additati due trafori, e 3.º la
prolungazione del molo Innocenziano. A quest'ultimo
espediente crede per altro si debba ricorrere quante
volte, chiusi i due trafori, nona si provino ulteriori interrimenti (b): e da ciò ognun portà vedere qual confidenza debba riporsi in rimedii consigliati con tanta titubanza, e del successo de'quali lo stesso lor autore è
tanto poco sicuro.

<sup>(</sup>a) Rasi Verif. pag. 13. (b) Linotte pag. 49 e 50.

Falsa definizion na Pilàs.

Il Signor Linotte, impugnatore com'ei si mostra data dal Signor Li- de' moli con trafori, ed astretto non per tanto a concenotte alla voce lati- dere che certamente un tal sistema fu adoperato nel golfo di Pozzuoli, cerca almeno di discreditarlo, col dire che potrebbe al più al più convenire ne golfi soggetti a picciole agitazioni, fra' quali annovera quello di Pozzuoli (a). Teme perciò dopo questa proposizione di trovarlo eseguito in una qualche aperta spiaggia; e per allontanare un sì molesto timore, incomincia dal correggere l'interpetrazione da noi data al vocabolo latino Pilae; notando che se avessimo riflettuto sul passo di Plinio il giovane saxis deinde Pilæ adiiciuntur, e sull'altro di Svetonio congestisque Pilis avressimo afferrato il vero senso della parola Pilæ; la quale, al suo dire, nen significa Pile, Pilastri, Piloni, che sostengono archi o piani o curvi, ma bensì massi di pietra squadrati, posti dagli Antichi regolarmente l'uno sull'altro nel fondamento d'una fabbrica (b).

Interpetrazione dele descrizione di questo molo-

la voce pila, e del- sarebbe da meravigliare che fossimo caduti in un errore la frore opus pila-rum usata nella iscri- di simil fatta, quando cercammo di conoscere il signifi-Zione eretta sul mo- cato architettonico della parola Pilae, adoperata da ripulo antico di Pozzuoli; tati scrittori del Lazio nell' istoria delle costruzioni de'lor moli, e contenuta ancora nell'iscrizione eretta ad Antonino Pio in sul molo di Pozzuoli. Ora senza pretender mica di giustificar con grande apparato la nostra già fatta interpretazione, ci ristringeremo ad esporre breve-

Professando noi architettura e non già filologia, non

mente le ragioni, che ci condussero a spiegare il vocabolo Pilæ per molo ad archi e piloni; ragioni che toglieremo dal monumento istesso per lo quale fu innalzata

Linotte pag. 92. (a) Linotte pag. 3. (b) Idem pag. 76.

l'anzidetta iscrizione. Questa, scolpita con eleganti caratteri sopra d'una gran lapida di marmo, stava incastrata nella parete d'uno de piloni del molo di Pozzuoli, dalla quale staccatasi per ingiuria del tempo, cadde nel mare; donde fu poi raccotta per opora di Francesco Murillo Sopraintendente della flotta Reale. Il medesimo Signore ebbe indi cura di farla collocare in un'altra parete, dove al presente si trova, lungo la strada che passa per sopra la porto arcuata di Pozzuoli.

Ecco l'iscrizione di Antonino Pio fedelmente tra-

scritta dal suo originale.

IMP. CAESAR DIVI. WADDLAMI. FIL.
DIVI. TRALANI. PARTHICI. NEPOS.
DIVI. REAVAE. PROMEPOS. T. AELIVS.
HADBLANVS. ANTONINVS. AVG. PIVS.
FONT. MAX. TRIB. POT. I. COS. II.
DESIG. III. P. P. OFVS. PILANYM. VI.
MARIS. COMLARSYM. A DIVO. PATRE.
SVO. PROMISSYM. RESTITUTE.

La memoria poi del trasferimento di questa iscrizione dal molo di Pozzuoli al sito dove ora si trova, è registrata in un altro marmo messo al di sotto a quello d'Antonino, nel quale si legge

QVEM LAPIDEM ANTONINYS IMP. STATVERAT VETVSTAS DELECERAT MARE ATQ. ARENA OBDVÆRAT. FRANCISCYS MYRILLYS REGIAE CLASSIS CVRATOR SVA IMPERSA EUVCTVM PVTEOLANIS MYRICIPIBUS

PARI STVDIO RESTITVIT. ANNO. DOMINI. MDLXXV.

Or nel trascritto marmo d'Antonino facendosi testimonianza della rifazione dell'opera delle Pile, prima d'ogni altra cosa ci portammo ad osservar con ogni diligenza insino alle minuzie di questa insigne opera; persuasi che a ben intendere l'espressione Opus Pilarum, questo mezzoche per gran fortuna ci si offeriva dal monumento che sussiste, era un interpetre di lunga mano più sicuro ed

istruttivo di qualsivoglia altro.

L'opera delle pile adunque si compone d'una fila quasi dritta di 15 piloni, piantati in mare, ad una profondità considerevole d'acqua. In fatti vicino al primo pilone, numerando da terra, vi sono 22 palmi d'acqua, e 60 vicino al muindicesimo.

Tredici degli stessi piloni , quantunque in parte corrosi e deteriorati dalle percosse del mare agitato , si elevano ancora co'loro vertici sopra della sua superficie; laddove gli altri due, mozzati da' cavalloni , si conservano interi sotto la superficie medesima ( tav. 5. fig. 1.)

Nel quarto pilone si osserva sussister ancora l'incastro del sopraddetto marmo, e, lode al Cielo, serba perfettamente la sua lunghezza di palmi o'; e l'altezza di pami 5½; le quali dimensioni non solo corrispondono a quelle del marmo medesimo, e, thè d'un sol pezzo, ma son precisamente le stesse. Nel quindicesimo pilone, il quale nella cima è deteriorato come tutti gli altri, vi è indizio d'un altro incastro, che forse conteneva un'altra lapida con iscrizione relativa al faro.

Ciascun de piloni ha rettangolare la base, ed a perpendicolo l'elevato. La loro spessezza, presa nella direzione parallela all'asse della lor fila, oltrepassa i 33 palmi ne primi quattro, ed è maggiore di 60 negli altri undici. La spessezza poi presa nella direzione perpendicolare all'asse istesso varia quasi in ogni pilone da 60 a 60 palmi.

La lunghezza dell' intera filla de' piloni , misurata derra fino all' estremità del quindicesimo , è di palmi 1463; ed una tal dimensione è la sola che può dirsi esatta , mentre ogni altra è solamente approssimante alla vera , non permettendo le corrosioni de' piloni di pigliar misure più rieprose.

Gli stessi piloni inoltre son costrutti con fabbrica

a getto, nella cui composizione si è adoperata qu'ella famosa polvere Puteolana tanto conosciuta pe isuoi mirabili effetti in acqua. La parte sporgente fuori acqua contiene, mischiata alla fabbrica a getto, una quantità di pietre irregolari di tinfo, ciascuna della grossezza di mezzo palmo in circa. Con fondamento poi si può congetturare, che la parte sommersa de piloni sia similmente fabbricata e compostat e compostat e compostat.

Negli stessi avanzi fuori acqua veggonsi ancora piccole partite di fabbrica alcune con mattoni ed altre con pietre di tufo; le quali partite chiaramente mostrano esser parziali restauri, eseguiti in quelle pile ch'erano state deteriorate e corrose dal mare agitato. Finalmente in alcune pile vi sono degli strati di assoluta fabbrica a getto, distinii fra di loro con un altro strato formato da un sol mattone messo in piano.

Sulla serie delle pile poggiava una corrispondente serie d'archi, i cui non dubbii avanzi si mostrano ancora dalle loro impostature; anzi rimangono alcune porzioni d'archi tanto prolungate verso la chiave, che degl'interi archi pare non manchi altro che la sola semichiave.

Le corde degli archi, o per dir meglio le attuali aperture, non sono uniformi, essendo da 36 a 50 palmi. La sola ch'è di 36 segna con precisione la corda d'un arco che nasce da pareti poco deteriorate; laddove le altre aperture son limitate da facce, alcune profondamente corrose, altre in mediocre stato: per le quali ragioni non è stato possibile di misurar con esattezza le corde di questi ultimi archi. Ma quando pur le corde di tutti gli archi non fossero state in costruzione uniformi, poco forse dovevano differire da 36 palmi. Ed in veronella maggior parte delle facce di quelle pile che limitano ora le più grandi aperture, si veggono de'buchì in linea orizzontale, a regolare distanza tra di toro, ed im-

108

mersi per tre in quattro palmi nel masso di siffatte pile. Tali buchi son cartamente i voti lasciati dalle catene di legno, incorpata enelle facce delle pile per mantener le casse, adoperate a costruir le fodere di fabbrica a getto, e cost riparare le deteriorazioni cagionate in esse pile dalle onde. Siffatte fodere poi, per quanto sottili si voglian supporre, non potevano certamente avere una spessezza minore di 8 in 10 palmi; e se ad un'apertura di 50 palmi si aggiunga una o due di queste fodere, essa vien subtio a diminuiris e ridursi ad una larghezza non molto diversa da quella testè mentovata de '36 palmi palmi.

Per l'oggetto medesimo di costruir tali fodere, furono in alcuni piloni impiegate catene di ferro in vece di quelle di legno; come chiaramente si scorge tanto dalla picciolezza de buchi in cui erano infisse, quanto

da'residni delle catene stesse ossidate.

Gli archi son costrutti col medesimo materiale adoperato ne' piloni, cioè fabbrica a getto con piccole pietre di tufo; salvo che negli archivolti, essendo fatti di quei mattoni grandi che si rinvengono nelle sole fabbriche antiche.

In alcuni archi si vede, nel mezzo fra gli archivolti delle teste, un terzo archivolto di mattoni, e taluna fiata anco un quarto simile, per guida della fab-

brica a getto. Un solo arco poi , ch'è il terzo numerando da

terra, è interamente di mattoni.

Or la diversità de materiali adoperati negli archi, e nelle pile, e le loro non costanti dimensioni anumciano certamente essere state diverse l'epoche in cui si fecero tali costruzioni; e pare indubitato che il numero delle pile si andava aumentando di mano in mano el a proporzione che si sentiva il bisogno di ampliare e di ingrandire il porto.

Gli archi insieme con le pile formavano una specie di ponte, con una testa sporta in mare, e con l'altra attaccata alla terra; dove una punta di monte tufo, recentemente coverta con una banchina, serviva di pi-

lone al primo semiarco.

Tutti gli archi stessi sono a squadro coll'asse longitudinale del ponte, e di shieco alle direzioni de' venti di libeccio e di mezzogiorno-libeccio, che nel golfo di Pozzuoli son promotori de' più alti cavalloni, i quali s' intrometterebbero direttamente nel porto, se le aperture degli archi non restassero di sbieco alle direzioni delle onde quando son spinte da'cennati venti.

Ciascuno de' piloni ha due robusti tronchi di pietra, di forma parallelepipeda, ficcati orizzontalmente, uno nella faccia dal lato del porto, e l'altro in quella dal lato opposto . Il quindicesimo pilone ne ha sei , cioè due per ciascuno de due cennati lati, e due altri nella faccia estrema della linea di tutt'i piloni. Siffatti tronchi , della lunghezza di sei palmi in circa , sono ora sottoposti di sei in sette palmi alla superficie del mare (a).

<sup>(</sup>a) Per rendere sufficiente ragione del livello in emi sono i sopraddetti tronchi di pietra , è bene che noi pria rammentiamo taluni fatti , tolti dalla contrada stessa di cui si favella , intendiamo alludere a' piloni di

Multi, ed al tempo di Serapio.

Multi, ed al tempo di Serapio.

Multi, ed al tempo di Serapio.

Pormoli, hasso ciacco, alla hos sommit e dal lato del porto, on licestro o voto renicircolore, in neron al quale tra finino vericalineose un rebuto trocco el colonia, coverto esi internoni dalle zego.

un rebuto trocco el colonia, coverto esi internoni dalle zego.

quatto al tempo di Serapide, essa è fomilio d'un migustico patiencio, conspetto di gran latte el formo biacro, i, quali con il i-

ro superficie si Irovano appena once 9 superiori al pelo hasso del mare, ed once 15 inferiori al pelo alto. Per lo che un tal pavimento intero ben due volte al giorno è inondato nel flusso del mare.

Ma ciò che più importa di sapere è, che circa tre anni fa, molto sotto al pavimento istesso, cioè alla profondità presso a poco di sette palmi, si è acoverto un altro pavimento, magnifico quanto il primo. Inoltre questo edificio destinato dagle Antichi per un uso termale, tien per lo scolo delle sue acque in mare, un canale il cui fondo è sempre inferiore al li-

ed hanno tutti alle foro punte un gran foro di circa un palmo e mezzo di diametro, per lo quale può passare la più grossa gomena.

A queste fin qui descritte riduconsi le principali particolarità dell' opera de' piloni dell' antico porto di Pozzuoli. E in tutto simili son tre altre opere che si

vello del mare stesso. Instanto al di notto di questo canale se n'è scoverto ultimamente un altro, inferiore di notti palia il ampericie dei mare lasso, e che certamente un tempo dava scolo alle asque che georgiale l'attentine de dotti, i quali persanti, che il livello generale del mari non ha soffento vernan alterazione o senzibile cambiamento, alimeno di tempi intori sino a noli (d'Anbalesson de Poblina, Prante de Georgonia, Girmatori altra altra del moli menti del proposito del proposito di sono di la superiori del proposito del proposito del proposito di nella natura del nuolo ne cui trovansi fondata el il tempio di Serapite, e qi mantifeti pioli di Ninita. Costo suolo almange si un terroro di allavione aggiunto dal mare al continente, e che sell' associara i et comnece ette toppa: un tameno con l'abbertele, che turgo premo vi si errore.

Noi abbiam diveni esempii d'edificii abbassatici per compressione del suolo. Ed in questa occasione di giova citarse no per molie circotatane simile a quello del tempio di Serapide, cioè la cattedrale di Ravena simile a quello del tempio di Serapide, cioè la cattedrale di Ravena con la companio del consecuence del de particolo del consecuence del del particolo del consecuence del cattedrale del consecuence del consecuence del consecuence del cattedrale del cattedrale

Il tempio di Scrapide, similmente fondato sopra un suolo di nuova formazione, si dovette avvallar tanto, appena edificato, che dopo qualehe tempo il suo pavimento si trovò sottoposto alla superficie del mare, e

quindi soggetto ad una duplice quotidiana inondazione.

Gli Antichi, a rimedio d'un si fatto inconveniente, contruserto un secondo parimento, alquanto elevato dal primo. In un tal modo foctro per allora sparire l'inondazione del tempio; ma l'edificio, dopo essere suto asciugato con un secondo pa vimento, ha continuato ad abbassari e sino al punto da trovarsi ora nuovamente nelle circostanze, in cui era quando avvea, il sol primo pavimento.

È ovvio che ne' sooil formati da terreni d'allavione tal fenoment isconomissimo no frequentisimi, cel suoil apposta sopora di casi trovano fondati imoi di Ninita e di Pozzuoli sono della stessa natura di quello sul quale sta i tempio di Serapide. Qual meneviglia donque, vice i troschi di pietra reperfecie del mare, si oserviso ora, dopo il giro di molti secoli, inferiori alla superfecie testes, da sei a sette palmi "in a sette palmi "in a sette palmi "in a

veggono nello stesso golfo di Pozzuoli. Una di esse sta all'imboccatura del porto di Miseno, e manifestamente serviva a ristringerla. Le altre due simiglianti opere difendono a destra ed a sinistra il porto di Nisita (ved. tav. 1.) Sopra i piloni di quest' ultimo porto si osservano parimente de tronchi di pietra, come ne piloni di Pozzuoli se non che in quegli di Nisita i tronchi sono piantati verticalmente, e ( per quanto da noi si è potuto osservare ) dal solo lato del porto; l'addove in quegli di Pozzuoli stamo ficcati orizzontalmente , e non solo nelle facce che guardano il porto, ma eziandio in quelle che sono verso il largo.

A qual uso dunque siffatti tronchi di pietra? Noi certamente ne abbiam de simili ne moderni moli e non solo di pietra, ma benanche di ferro, e tutti sono inoltre destinati per ormeggiare i legni stazionati ne porti. Nè pare che doveva esser diverso lo scopo de'tronchi di pietra ficcati nelle pile di Pozzuoli: il che servirebbe come primo grado di pruova, per dimostrare che quella serie di pile formava effettivamente il molo del porto di Pozzuoli. A compiere nondimeno l'istessa pruova , basta il far notare , che il porto di Pozzuoli trovasi sopra d'un lido del tutto esposto a'venti che vi spirano perpendicolarmente dal largo, i quali in tutte le spiagge, siccome molti sanno, sono appunto quegli che suscitano le più violenti tempeste. Per difendere adunque il porto di Pozzuoli da tali venti, v'era bisogno d'un antemurale, che fosse o isolato, o con una punta attaccato alla terra; ed un antemurale appunto è l'opera a piloni, la quale mentre dal lido si prolunga in mare, trovasi inoltre disposta nel preciso modo ch'è dall'arte prescritto per lo conseguimento del proposto interessante oggetto.

Ed ecco la chiarissima e convincente dimostrazione che l'Opera a piloni costituiva il molo del porto di

Pozzuoli; molo che oggi volgarmente vien detto Ponte di Caligola.

E poichè una tal opera nella iscrizione che vi era affissa è denominata Opus pilarum, fia giuoco forza di convenire, che nell' architettura de' porti, una siffatta espressione non altro può significare che molo ad archi e piloni, o sia molo traforato.

Di questa interpretazione, fondata sulle osservazioni del monumento, cioè sopra d'un'autorità non soggetta a quistione, avressimo dovuto acquetarci. Ciò non ostante abbiamo desiderato per maggior nostro convincimento conoscere in qual significato il vocabolo Pilæ sia stato adoperato dagli scrittori, tanto nell'architettura in generale, quanto in quella de porti in particolare.

Pria d'ogni altro abbiamo consultato il Lessico Etimologico della lingua latina di Mattia Martinio. Questi alla voce Pilæ così si esprime: Pila est structura erecta ad aliquid firmandum sive superposita sustineat, sive opposita contineat, ne loco cedant. Indi soggiunge: Itali ea nuncupant Pilos et Pilastros, maximos autem Pilones, ut sunt illæ quibus maritimæ moles, et pontium fornices sustinentur.

La definizione del Martinio vien chiaramente confermata dalle seguenti parole di Livio (a) Locavit pilas pontis in Tiberim, quibus pilis fornices post aliquot annos locaverunt imponendos.

In questo passo si descrivono le pile destinate a sostenere le volte curve : ma spesso le pile reggevano ancora volte piane, siccome raccogliamo da un luogo di Q. Curzio, il quale, favellando de'celebri giardini pensili di Semiramide, assicura che poggiavano sopra d'un pavimento di pietre quadrate, sorretto da Pile fabbricate di sasso; (b) Saxo Pilæ, quæ totum sustinent opus, instructæ sunt. Super Pilas lapide quadrato solum stratum est.

<sup>(</sup>a) Lib. 40. c. 50. (b) Lib. 5. c. 1.

Ma nel presente esame, il più importante passo, se non c' inganniamo , si è quello di Seneca nell'epistola 77, perchè parla appunto del molo di Pozzuoli. Ivi adunque dicesi, ch'essendo apparite ne' mari di Pozzuoli le navi precursori della flotta che si attendeva di Alessandria. accorse molto popolo in Pilis Puteolanorum ; cioè sul molo di Pozzuoli, per godere lo spettacolo d' un gran convoglio prossimo ad arrivare nel porto. Or se le pile accennate da Seneca fossero al presente distrutte ed affatto sparite, sarebbe in qualche modo permesso di discettare intorno all' indole ed a' particolari dell' opera ch'esse venivano a comporre : ma poichè desse ancor sussistono, formando uno de'più ben intesi moli ad archi e piloni, è manifesto che nell'architettura de'porti non è più permesso il dubitare del significato della parola Pilæ , la quale nell' iscrizione di Antonino Pio equivale chiaramente all'espressione Opus pilarum.

Stiniamo poi inutile il far notare, che dagli altri due passi pria riferiti chiaramente desumesi, che Plat, cioè il singolare del vocabolo Plae, corrisponde alla parola italiana Pla , Plastro, Plone, Piede dritto d'un arco (o piano, o curvo che l'arco sia), e non mai: a pietre squadrate, che si adoperavano nelle fonda:

menta delle fabbriche.

Non contento inoltre il Signor Linotte d'avere sbat. Canfatsiasce deltezzato le pile, le vuole sbamdite ancora dal sistema del la posa atsibili delmoli (a); come quelle ch'egli taccia per poo ferme e la pied el moli suposo solide contro le percosse violenti del mare in teun spesta, e per venire a capo di questo suo proponimento, pricorre ad un'altra iscrizione, che si dice cretta ad Antonino Pio per lo mobo di Pozzuoli; la quale è concepita ne'seguenti termini

IMP. CESARI. DIVI HADRIANI. FIL.
DIVI TRAIANI. PARTHICI. NEPOTI

<sup>(</sup>a) Linoste pag. 64.

DIVI. RENYE. PROSECTI
T. AELIO. HADRIANO ANTORINO. AVG.
FIO. FORT. MAX. TRIB. FOTEST. COS. P. P.
COLORIA. FLAVIA. AVGVSTA. PYTEOLAROR.
QVOD. SVER. CAETERA. RESEFFICIA
AD. HUIVS. ETIAM. TVTELAM. PORTVS
OPVS. PILANVIA. VIRGITIROVEM
CVW. SYMPTY. PORSICVM. RELIQVO

EX AERARIO, SVO. LARGITVS. EST.

Questa iscrizione è stata riprodotta dal Lucatelli (a), ed il Signor Linotte se ne giova per dimostrare (b) che il molo di Pozzuoli si componeva di 20 piloni, non già de soli 15 presenti; e dalla congetturata mancanza de' 14 piloni ricava conseguenze poco favorevoli alla stabilità de'moli ad archi e piloni. Ancor noi avressimo desiderato valerci della stessa iscrizione, come quella che, con le parole ad tutelam portus opus Pilarum, favoriva molto il sistema da noi sostenuto. Ma fin d'allora stimammo prudente il non farne alcun uso, per ragioni architettoniche, forse non ancora da altri notate. Ed in vero il molo di Pozzuoli , secondo la rapportata iscrizione, era formato da una serie o fila di 29 piloni, uniti tutti con archi, per sotto i quali si conservava il passaggio libero alle correnti torbide. Or se appresso il quindicesimo pilone vi fosse stato anche il sedicesimo, si dovrebbe oggi nella corrispondente faccia del quindicesimo veder l'impostatura dell'arco che poggiava sul quindicesimo e sul sedicesimo. Ma questa faccia, la quale è rivestita di mattoni negli angoli, si eleva a piombo senza verun indizio d'impostatura d'arco; e perciò o dal quindicesimo al sedicesimo non vi fu mai arco, o pure il sedicesimo non vi è stato

<sup>(</sup>a) Dissert. cit. (b) Lisotte pag. 64.

giammai: il che porge una prima pruova che non vi sieno stati neppure gli altri 13 piloni dalla iscrizione accennati.

Un'altra pruova poi che convalida la proposizione di non esservi stati mai i 14 piloni , si raccoglie dalla profondità delle acque in che sarebbe stato uopo di fondarli. Imperciocche la linea de' sussistenti 15 piloni ha, come dicemmo, una lunghezza di 1463 palmi. e la linea de sognati mancanti 14 dovrebbe in proporzione avere presso a poco la lunghezza di 1365 palmi. Intanto il fondo del mare in quella spiaggia va regolarmente abbassandosi verso il largo; cosicchè mentre vicino al primo pilone vi è una profondità di 22 palmi d'acqua, vicino poi al quindicesimo se ne incontra una che nullameno è di 60. È supponendo continuata la linea de' piloni fino al ventinovesimo, si troverebbe, secondo gli scandagli da noi fatti, che il sedicesimo, situato a 50 palmi dal precedente, sarebbe stato fondato in un'altezza di 61 palmi d'acqua, e che il ventinovesimo in 88.

Una fondazione a 60 palmi sott'acqua già si crederebbe a stento se non fosse un fatto; che segna l'ultimo limite forse, cui gli Antichi seppero arrivare in materia di fondazioni sott'acqua, poichè, con le cognizioni di allora, l'aggiunta di pochi altri palmi alla profondità di 60 avrebbe presentato difficoltà di arte molto probabilmente del tutto insuperabili. Ed in vero le pile del molo di Pozzuoli essendo costrutte con fabbrica a getto, ed avendo pareti verticali sin dal fondo del mare, non altrimenti poterono esser fondate, se non col metodo indicato da Vitruvio, e che in Italia è stato sempre in vigore ne'lavori di mare. Un tal metodo consiste nel fare con un recinto di pali un cassone senza fondo, e che abbia la stessa base ed altezza della pila; indi spianare, e nettare sino al sodo il fondo del mare entro il cassone istesso, e dopo ciò riempier questo con fabbrica a getto; la quale col proprio peso, quando la pila è grande, s'incastra nel terreno, facendogli eziandio acquistare la conveniente densita, in caso ne mancasse.

Or la costruzione del quindicesimo pilone di Pozzuoli, avendo esso di base palmi 60 per 62 e di altezza sott' acqua altri 60 , presentava già agli Antichi un'edificazione tanto difficile, ch'essi la credettero opera fatta non già dalla comune degli uomini, ma da soggetti ragguardevoli per forza fisica e per sapere, cioè da'Giganti (a), e da' Ciclopi (b); quelli fautosi per ismisurate membra. questi per la lor compiuta oculatezza : origine vera di tai nomi, e quindi indipendente dalle favole, come sostiene l'Accademia Ercolanese nella dissertazione esegetica sull'Architettura sacra de Greci (c). Le difficoltà poi sarebbero divenute assolutamente insuperabili , se a' pali de'cassoni si fosse voluto dare un'altezza di 80 in 88 palmi, oltre a quella che si richiedeva di ficcamento nel fondo del mare, e di elevato dalla sua superficie. Ne a Moderni stessi una tal fondazione riuscirebbe del tutto facile e triviale sia che si volesse adottare il sistema de' cassoni indicato da Vitruvio. o che si preferisse di comporli sopra de'galleggianti, e poi di mano in mano fargli calare al fondo. Ma si supponga in fine che sieno stati costrutti de cassoni di tant'altezza, quanto ne faceva bisogno per una profondità di 80 in 88 palmi, e che entro i medesimi vi sieno stati fondati ed eretti gl'ideati mancanti 14 piloni ; perche ora non si rinviene ne rovesciato, nè in piede alcun resto di siffatti piloni? E perchè poi fra i 15 piloni sussistenti ben si osservano sott'acqua i ruderi delle lor cime, e, de' loro archi? Finalmente perchè si rinvengono simili avanzi fra i piloni di Nisita, di Miseno, e tra que che servivano di antennurale alla bocca del ca-

<sup>(</sup>a) Epigramma di Filippo di Tessalonica sul porto di Pozzuoli.

<sup>(</sup>c) Vol. unico în îol. pag. 111 Napoli

nale del porto Giulio? Potrebbe creder taluno che i ruderi de 14 piloni sieno stati interamente dissinati e dispersi dalle tempeste; ma a costui si ricorderebbe ciò che abbiamo dalle osservazioni fatte nel littorale d'Italia, cioè che alla profondità di 30 palmi le più picciole pietre non soffrono verun moto o sharagliamento, per quanto grandi sieno le agitazioni del mare alla sua superficie. Si richiamerebbe parimente a memoria, che la diga della rada di Cherbourg era composta di pietre del volume ognuna di quasi 3 di palmo, le quali furono sharagliate bensì, ma sol dove si trovarono alla profondità di non oltre 19 palmi dalla superficie del mare; poichè là dove furono a maggior profondità, rimasero immobili a qualunque agitazione o tempesta. Or la resistenza di tali pietre agli sforzi della corrente non è punto paragonabile con quella de supposti piloni, i quali se fossero stati realmente in essere, avrebbero avuta una base certamente presso a poco uguale a quella de' piloni ora sussistenti, cioè di circa palmi 60 per 60. E pure ammesso che i 14 piloni sieno sussistiti una volta, sol essi han sofferto una totale distruzione, troncati alla superficie del mare, troncati al di sotto sino a 19 palmi, anzi sino a 30 dalla stessa superficie, e poi troncati ancora al di sotto di una tal profondità, e sino al fondo del mare, al segno da non rimanere il minimo vestigio d'essi. E chi mai gli ha distrutti a tanta profondità, alla quale le agitazioni superficiali del mare non posson certamente discendere con tanta forza da operar simili effetti?

Noi siam per tutto ciò convinti, che il quindicesimo più più me gianva la punta del nolo di Pozzuoli, soppa di cui forse si ergeva il faro ; ed il nostro convincimento nasce non solo dalle ragioni fin qui recate , ma eziandio da che in quel pluose i tronchi di pietra , per ormeggiave i legni , stanno tunto nelle facco in cui l'hanuo gli altri precedenti più no nelle facco in cui l'hanuo gli altri precedenti più

Ioni , quanto nella parete che forma ora l'estremità della fila de' piloni stessi . Nella qual parete certamente non vi sarebbero stati tronchi di pietra, se dalla medesima fosse sorto un arco, e questo fosse stato seguito da un pilone, ed indi dagli altri pretesi archi e piloni.

Per rispetto poi a' piloni sussistenti a Pozzuoli, a Nisita, a Miseno, non meno che quegli pur sussistenti che servivano di antemurale al canale del porto Giulio, lottando essi tutti da secoli e sempre vittoriosi contro la forza incalcolabile del mare in tempesta; sono ben sufficienti a togliere senza replica il dubbio promosso contra la poca stabilità de' moli ad archi e piloni. Il qual dubbio è fonda o sopra d'una semplice iscrizione, supplita da' Moderni per due terze parti e principalmente nel luogo dove si parla del numero delle pile; come il il Signor D. Agostino Gervasio, socio della Reale Accademia Ercolanese, ha dimostrato in una dotta dissertazione archeologica da lui letta nella stessa Reale Accademia, che gentilmente ci ha comunicato. E nella presente occasione paghiamo qui il gratissimo debito di dichiarare, che all'amicizia di cui questo Signore ci onora debbiamo in generale un gran numero di notizie archeologiche molto importanti a questo nostro lavoro, e che ci son giunte in tempo ed opportunissime a soccorso delle nostre ricerche architettoniche.

Confutazione di ciò che il Signor Liuotte ma de' moli traforati, dicendosi che il medesimo non sforzasi di objettare ciandoli di porre in lità de' porti.

contro il sistema de' può non porre in pericolo la tranquillità interna de'porti moli traforati, tac-situati sopra d'una aperta spiaggia, per cagione delle ericolo la tranquil. onde e cavalloni che passerebbero a traverso de trafori de'moli ; e che perciò gli Antichi , all'affermar dell'ingegnere Signor Linotte, quando in circostanze simili han dovuto lasciar delle aperture ne'lor moli, non le han lasciato altrove che ne' punti meno esposti all' urto ed alla violenza de' cavalloni .. Sforzasi indi

Un'altra principale objezione si fa contro al siste-

lo stesso Ingegnere di dimostrare una tal proposizione; e per unica pruova reca in esempio i trafori del molosinistro Neroniano, i quali, comi egli dice, non si ravvisano altrove che soltunto ne'punti più vicini alla spiaggia (a), dove gli crede, se non utili, almeno poco nocivi.

A ben giudicare dell'inesattezza di quest'assertiva, basta dare un'occhiata alla pianta del porto pubblicata dal medesino lingegnere non meno che dal Signor Rasi; la quale ora noi riproduciamo, all'intento di convincere chicchesia che le aperture nell'auzidetto molo non sono così vicine a terra.

Anmettendo per un momento adunque che nel molo sinistro Neroniano non vi sieno state altre che sette aperture (pag. 6), esse sono successivamente distanti dal lido canne 52, 90, 143, 184, 207, 240, e 290.

Or se i punti in mare a 200 in 300 canne dal lido s'intendono vicini a terra; in una tale ipotesi, secondo la teoria del Signor Linotte, i moli di siffata lunghezza potrebbero aver delle aperture, senza doverne temer disturbi alla tranquillità delle acque ne' porti. E come i moli difficilmente si prolungano oltre 200 in come i moli difficilmente si prolungano oltre 200 in lunghezza, potrebbero farvisi impunemente de trafori,

Se il Signor Linotte avesse avuto ben presente la lunghezza del molo di Pozzuoli , la qual giunge appena a 182 caune, avrebbe con la stessa teoria spiegata la niuna o discreta agitazione che si comunicava a quel porto pe'15 trafori del suo molo, il maggior numero de quali è realmente vicino terra.

Egli intanto per una tale spiegazione, ch'è relativa ancora a' porti di Nisita, e di Miseno, foggia un'altra teoria, cioè che ne' piccioli golfi le agitazioni del

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 74.

mare non possono essere se non che picciole e discrete ; e che quindi non dee far meraviglia che in tali golfi (a), vi sieno stati de' porti sicuri , quantunque di-

fesi da' moli traforati.

In queste circostanze appunto, a quel ch'ei dice, era il porto di Pozzuoli, e per questa ragione non ebbe bisogno d'altro che d'un sol molo ; nè sperimentò alcun sinistro dall'essere traforate : ed all'opposto essendo stati in un'aperta spiaggia i porti di Ostia, e di Civitavecchia, han richiesto un antemurale e due moli, e questi senza aperture o trafori di sorte alcuna.

A poter valutare siffatte proposizioni, è bene il considerare che le configurazioni o conformazioni delle spiaggie posson presso a poco ridursi a tre; poichè una spiaggia o si distende in linea retta, o ha delle punte

sporgenti, o essa forma de' seni.

In un'aperta spiaggia, a voler convertire in porto un picciolo spazio di mare, e garentirlo dalla metà de' venti della bussola, fa d'uono cingerlo quasi interamente con due braccia di molo , le quali partendo da due punti del lido, potrebbero andar oltre sino a congiungersi fra loro, se non dovessero lasciare un'apertura, per l'entrata ed uscita de legni dal bacino del porto. All' intento di coprir da' venti e cavalloni una si fatta apertura, è stato bene spesso necessario di edificare dinanzi ad essa un' isola, detta antemurale. Delle due braccia di molo adunque, a ciascun de'quali suol darsi la figura presso a poco d'un quadrante . l'uno va piantato a destra, e l'altro a sinistra del porto; affinchè ciascuno assuma la difesa, non già contro l'intera metà de' venti, ma contro a que'soli che vengono dal lato al quale lo stesso braccio oppone il suo convesso. Parimente se un porto dee edificarsi alla pun-

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 92.

ta estrema d'un capo molto sporgente in mare, e per tre lati distantissima da terra , in un siffatto caso il porto da costruire, debb'esser circoscritto da due simili braccia di molo , e spesso con un antemurale dinanzi alla sua bocca.

Nel fondo tuttavia d'un golfo grande si può economizzare uno de' due bracci, ogni qual volta il porto si costruisca poco distante da uno de' lati che limita il golfo. Perciocchè in un tal caso il porto resterelbe difeso ad un de' suoi lati da un braccio di molo, ed all'altro lato dal prossimo braccio del golfo. E questo è appunto il caso del porto di Pozzuoli, il quale, riguardato da terra, tiene a sinistra un braccio di molo artefatto, ed a destra un molo naturale, cio è la collina di Baja, che mentre forma un lato del golfo di Pozzuoli, serve al suo porto come braccio di molo artificiale; molo di cui lo stesso porto avrebbe avuto assoluto bisopno, se dal lato destro gli fosse mancata la collina.

Per lo contrario i porti di Ostia, e di Civitavecchia, situati in un'aperta spiaggia, e quindi esposti a destra non meno che a sinistra a' venti del largo, dovevano opporre un molo contro i venti della destra, ed

un altro contro que' della sinistra.

I porti adunque di Pozzuoli, di Ostia, e di Civitavecchia hanno avuto bisogno ciascuno di due moli; i quali per altro sono dove artefatti, e dove uno na-

turale e l'altro artefatto.

Questi tre porti poi, supponendoli investiti di venti che vi spirano dal sinistro lato, si troverebbero in circostanze parti, se i venti prima d'arrivarvi scorressero una lunghezza uguale di mare. Ma siccome con la giunta del golfo il mare a sinistra del porto di Pozzuoli è più lungo del mare a sinistra de porti di Ostia, e di Civitavecchia; e d'altra parte sapendosi da tutte le persone di mare che a forza uguale di vento i cavalloni

sono tanto più grandi ed impetuosi, quanto i mari son più lunghi ed estesi, ne segue che nel golfo di Pozzuoli le tempeste prodotte da venu della sinistra son più forti, che ne mari di Ostia, e di Civitavecchia.

Nou è già che lo attribuisca molta importanza alla picciola differenza in lunghezza de' mari che sono a sinistra da' tre anzidetti porti; una ho creduto di farlo notare per fine di dimostrare, che in parità di circostanze, le tempeste cagionate di venti della sinistra dinanzi a Pozzuoli per lo meno sono della stessa forza ed intensità di quelle cele si provano dinanzi a Civitavecchia, ed Ostia.

In quanto poi al grado d'agitazione delle acque no piccioli golfi comparato a quello che si sperimenta ne' mari più estesi, le persone di mare convengono che i flutti sono tanto più alti, forti, ed impetuosi, quanto meno si possono spandere el estendere per tutti lati. E da questo principio appunto forse nacque l'idea di fare delle aperture (claire-voies) nelle due dighe che argimano a' canali (chenals) di comunicazione dall'Oceano a' porti a marea. L'oggetto di tali aperture, eseguite all'estremità delle dighe verso terra, è di procurare a' evalloui che si fanno strada tra queste, la facoltà di spandersi el estendersi; ed un siffatto spandimento, col dinquiuri 'al letzza de' flutti, ne sunorza subito la violenza, e gl' impedisce di penetrar nel porto.

Ma lacciando da banda le osservazioni generali, veniamo a quelle che risquardano il golfo di Napoli, e quello di Pozzuoli. Eutro e fuori di essi vi sono aleuni tratti di dune, le cui sabbie, siccom'e noto, son dal mare agitato tirate da' bassi fondi; e dal medesimo in larghe zone orizzontalmente ammassate su' lidi; ma sino all' altezza massima a cui si elevano i cavalloni.

L'altezza dunque delle dunc da su la superficie

del mare segna, nelle corrispondenti spiagge, l'elevazione altresì de più forti cavalloni , e può servire come termine di paragone per conoscere l'intensità delle temneste ne moltiplici e diversi lidi . Or sì nel golfo di Pozzuoli, come immediatamente fuori di esso, cioè sulle spiagge aperte di Cuma , Castel-Volturno , Garigliano, e Fondi, le dune si elevano con la lor cima alla medesima altezza dal livello del mare : quindi è forza di conchiudere, che nel golfo di Pozzuoli si formano cavalloni per lo meno tanto alti ed impetuosi , quanto que'che si vanno a perdere sulle anzidette spiagge. Ed essendo poi queste nelle circostanze medesime delle spiagge di Ostia, e di Civitavecchia, si dovrà del pari conchiudere, che se forti son le tempeste dinanzi a'due porti testè nominati , forti ancora debbono esser quelle che si provano nella rada di Pozzuoli.

Ciò non ostante, al tempo che interi sussistevano gli archi del molo di Pozzuoli, ed intattissime le sue pile, doveva il porto esser così poco agitato duranti le tempeste, da non aver bisogno che si chiudesse alcuno di que' 15 archi. Ed in fatti se a traverso a' medesimi fosse passato molto mare sin dentro il bacino del porto, e se un tal difetto inoltre non fosse stato avvertito prima della costruzione del molo , perchè poi nella sua riparazione fatta da Antonio Pio , fu religiosamente conservato il suo primitivo sistema? Perchè in una sì opportuna occasione non furon chiuse, almeno in parte, le aperture di quel molo? E perchè in fine furono simili aperture praticate benanche ne' moli di Nisita, di Miseno, e nel molo antemurale del porto Giulio?

Le risposte son comprese in questa proposizione Altro effetto de trafori che consiste generale, che distinguiamo in due parti; 1.º attraverso nell' ammerire le a' trafori de' moli non entra giammai fuorche discreta agitazioni delle acagitazione; e 2.º i trafori stessi al contrario sono il più que ne basini de' efficace ripiego a distruggere in tutto o in gran parte

l'oscillazione delle acque agitate che nelle tempeste si

fanno comunque strada ne' porti.

Intorno alla qual 2.º parte una serie d'osservazioni e di fatti da noi raccolti intorno al porto di Napoli ci sembrano opportuni e sufficienti a metterla in evidenza.

Il porto di Napoli, il quale è soggetto a grandi e quotidiani interrimenti , vien cinto e difeso dal lido e da moli senza trafori, siffattamente che nel suo perimetro non vi è altra apertura che la semplice bocca. Ciò non ostante, per questa si comunica, in tempo di traversìa , niolt'agitazione alle acque del porto , sino a far loro prendere un forte movimento d'oscillazione , pernicioso molto a' legni che vi si trovano ricoverati; perocchè non solo le gomene con cni son legati si stirano oltremodo fino a spezzarsi , ma spesso i legni stessi si scassano, e vanno a fondo: come tra le altre volte avvenne nel 1812, essendosi per l'anzidetta cagione sconquassati e indi affondati due grossi legni da commercio. Quali altri dauni soffrirono i rimanenti legni che durante quel temporale stavano nel porto, è facile a chiunque d'immaginarlo. Vero è che da quell'epoca insino ad oggi niun altro legno per la cagione medesima è calato al fondo, ma i loro sconquassamenti e lo spezzamento delle gomene si sono ripetuti quasi in ogni anno, e principalmente nel 1822. Or dopo questi fatti tante volte rinnovati ed in pari circostanze , riputandoci in dritto d' investigarne le cagioui , abbiam fatta la seguente analisi di tutto ciò che accade in tai momenti di disastri.

Per l'unica e non ampia bocca del porto di Napoli si comunica in tempo di traversia un forte movimento alle acque del suo hacino, le quali così agitate e gonfie si portano oscillando fino a siti più remoti del porto. Quivi trovando l'ostacolo tutto chiuso del lido e de moli, sono respinte in dietro, e forzate a ritornare sempre gonfie doude avevano ricevuto il cennato movimen-

to : laddove se nel molo vi fossero stati trafori, come vi erano in quello di Pozzuoli , spandendosi pe' medesimi le acque agitate, si sarebbero subito ribassate ed ammortite nella loro oscillazione . Or l'andare e venire delle acque oscillanti , chiamato da' Marinari risacca, dee parimente conjunicare a' legni una forte oscillazione, e tale da romperne le gomene, e fargli benanche sconquassare e sommergere. Per queste ragioni adunque conchiudo che i trafori anziche contribuire ad accrescere le agitazioni delle acque de'porti, servono all'opposto per distruggere all' intutto, o in gran parte la risacca, e quindi a conservare, e mantenere la tranquillità delle acque ne bacini de porti ; come eziandio fin dal 1600 ha sostenuto il Cavalier Fontana parlando de' trafori de' moli Neroniani di Anzio (ved. pag. 79 in nota).

Riassumendo ora le cose fin qui disputate, sembra Riassunto del'e copotersi con bastante fondamento conchiudere:

se disputate in questo articolo.

1.º Che in generale i moli ad archi e piloni con proprietà di lingua eran denominati in latiuo col solo vocabolo Pilæ, ovvero coll'espressione Opus Pilarum adoperata nello stile lapidario;

2.º In quanto al molo di Pozzuoli, era esso formato da 15 archi ed altrettanti piloni, e nou già da 29. Inoltre essi 15 ancor sussistenti piloni, lottando da secoli contro gli sforzi incalcolabili del mare quando è fortemente agitato, attestano in un modo irrefragabile la solidità e fermezza de' moli ad archi e piloni;

3.º Lo stesso molo poi di Pozznoli difendeva il porto da'venti, che vi spiravan dal lato sinistro, cioè da quel lato che si trova esposto ad un mare lungo, e d'una lunghezza maggiore di quella del mare, che bagna le spiaggie d'Ostia, e di Civitavecchia; per la qual cagione è soggetto a tempeste, ed agitazioni più forti di quelle che percuotono le anzidette spiaggie. Inoltre l'agitazione delle acque viene accresciuta nel golfo di Pozzuoli, a cagione della poca estensione del golfo istesso, come quella che non permette alle onde di ammortire il lor furore collo spandersi ed estendersi in un vasto spazio di mare . Pur nondimeno l'agitazione che si comunirava alle acque di quel porto a traverso degli archi del suo molo, non fece mai sentire il bisogno di chiudere alcuno d' essi, come nè anco fu sentito mai pe' porti di Miseno, e di Nisita;

4.º Finalmente che i trafori sono il più efficace ripiego a distruggere in tutto o in parte la risacca ne'

bacini de' porti.

Vero è che quei di Pozznoli, di Nisita e Miseno erano in un golfo, sito privilegiato per lo Signor Linotte; ma ciò non ostante, i porti d' Ostia, di Anzio, di Civitavecchia, ed il porto antico d' Ancona, che furon osstrutti in spiaggia aperte, e cli 'eran difiesi da noli traforati, neppure ebber bisogno che fosse chiuso alcuno de' tanti loro trafori; come passeremo a dimostrare, dopo aver tenuto breve ragionamento del porto di Miseno, al modo che nel secondo Discorso facemmo del porto di Nista.

## PORTO DI MISENO.

Breve descrizione dell'antico porto di Miscoo.

Quando dall'alto mare si entra nel golfo di Napoli, e di Pozzuoli, oltrepassate appena la punta di Miseno, che limita a sinistra un sifiatto golfo, si trova un piccio seno di mare, che inconincia e ritorna quasi in se stesso con giro molto irregolare. Un tal seno appunto, distinto in tre bacini (tav. 1.) formava l'antico, e rinomato porto di Miseno, sul cui lido sorgeva maestosa la città, che il medesimo nomb portava, e della quale tuttavia si osservano vaste, e commoventi ruine. A fianco al cesso poi si eleva un alto colle in forma di tunnolo, chiamato oggidi, come ne tempi autichi, il promontorio di Miseno.

Questo nome, al dire del cantor Mantovano, ven- Remota autichità ne al colle stesso dalla sepoltura che vi ebbe un com- partico porto, pagno e trombettiere d'Enea, così appunto chiamato. Ma Dionigi d'Alicarnasso (a) afferma, che il porto di Miseno, e non già il promontorio, prese il nome dal compagno e trombettiere d'Enea; il qual detto ne mena naturalmente a conchiudere, che ben rimota sia l'antichità d'un tal porto, come quella che sale nulla meno che fino a' tempi eroici. Inoltre il medesimo scrittore, nel riferire le circostanze che fecero imporre il nome di Miseno al descritto porto, di questo va lodando i pregi, fra quali distingue quelli d'esser bello, e profondo. Nè pare che avesse potuto riportar la proprietà di bello, se una ben fermata riputazione non avesse avuto d'esser tranquillo in tempo di tempeste; come tranquillo lo descrive Licofrone pria di Dionigi, quando lo denomina (b) tranquillum tegmen.

Questo antico porto, profondo, bello, e sicuro dall'oltraggio de'venti, crebbe poi in maggior celebrità . quando Augusto inteso a tener sempre allestita una flotta per la difesa del mar Tirreno, non seppe trovar luogo migliore per istazione della sua flotta, ch' entro i bacini del porto di Miseno. Questo porto, come testè dicemmo, è un seno naturale di mare fornito d' una grande imboccatura, per a traverso alla quale si dovevano altra volta introdurre cavalloni ben grandi, che disturbando la tranquillità delle sue acque, lo convertivano in un'aperta e mal sicura spiaggia allo spirare di scirocco-levante, che direttamente infila la bocca stessa dopo esser trascorso per un lungo e ben esteso mare.

 <sup>(</sup>a) Lib. 1. pag. 43.
 (b) Lycoph. Alexand. v. 736. аккоритээ окабая Один Митега.

Mezzi ammirabili

d'arte on e gli An- escogitare alcuni mezzi, onde al soffiar dell'anzidetto lo il porto, senza vento, l'impeto de'flutti non disturbasse la tranquillità dar luogo a interri- del porto. Si avvisarono quindi accortamente di restringerne l'imboccatura, con una linea di cinque piloni ancor sussistenti ; le cui sommità , quantunque mozzate e rotte da' flutti, giungono tuttavia sino alla superficie del mare. Questi piloni, costituenti un molo con trafori simile a quello che veggiamo a Pozzuoli , certamente ebbe il duplice oggetto, e di rompere i cavalloni prima che si facessero strada ne' bacini del porto, e di lasciar passare le correnti torbide pe'voti tra pilone e pilone : ed appunto da questo secondo uffizio che faceva quel molo a piloni, venne al porto di Miseno il pregio notato da Dionigi, cioè ch'era profondo; oltre già all'esser bello, val quanto dire non agitato dalle onde.

Dovette perciò la sagace intelligenza degli Antichi

Ed affinchè poi si possa adeguatamente gindicare sino a qual punto gli Antichi recavano la loro attenzione per conservar profonda l'acqua ne porti col non contrariare il libero cammino delle correnti torbide , convien sapere che l'ingresso del porto di Miseno era limitato a destra da un'angusta, e lunga lingua di monte tufo , chiamata oggi punta de' Penati ( tav. 1. ): ed a sinistra dalla mentovata linea di piloni.

Questi piloni poi , non ostante i cinque voti che lasciano tra di loro, sempre in qualche modo, posta la configurazione del porto, fanno ostacolo al cammin libero delle correnti torbide; e pare che a compensare un siffatto ostacolo, furono eseguiti nella punta de' Penati due ben ampii , e profondi trafori , pe' quali anche oggi si passa in barca; e due altri simili trafori fecero nel pennello naturale, parimente di tufo, che sporge nel porto alle spalle delle ruine del teatro di Miseno, il qual pennello distingue il primo dal secondo bacino.

Tanto gli Antichi credettero nocivo alla conservazione della profondità delle acque in quel porto non solamente un molo artificiale chiuso al passaggio delle correnti torbide, ma eziandio un molo naturale similmente chiuso sebbene associato all'artificiale.

## PORTO DI OSTIA.

Di objezioni promosse in istampa contro il sistema Nuova esposizione de' moli da noi sostenuto, non conosciamo fuorche quelle delle core che nel del Signor Linotte. A confutar le quali se noi ci faces- cate interno al persimo a spendere attimo di tempo dovremmo bene arros- to di Ostia. sirne, molto mal convenendo alla gravità della materia che si ha alle mani d'immergerci in brighe di polemiche esercitazioni. Onde ne faremo piuttosto un soggetto di fredde discettazioni, dirette al nudo e nobil fine di trovar la verità, ed esser ancora istruiti, se occorra, da' nemici poco urbani delle nostre proposizioni.

Il Signor Linotte adunque, dopo aver esposto le sue idee intorno a' moli traforati ancor sussistenti nel golfo di Pozzuoli , va notando i varii errori , ne' quali crede che noi siamo incorsi rispetto a'moli di Ostia, Civitavecchia, ed Ancona; ed il primo errore che ci ha imputato per lo porto Claudio consiste nelle seguenti nostre espressioni. » Il porto di Ostia, come ognun sa, fu » costrutto dall'Imperadore Claudio vicino al ramo de-» stro del Tevere ( pag. 34 ).

A questa proposizione esclama il Signor Linotte: (a) » non tutti sanno che il porto Ostiense fu » fabbricato da Claudio , e questa ignoranza è prodot-» ta appunto dal non esservi alcun documento, nè » monumento che lo dimostri.

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 67. in not.

Il porto d'Ostia peradore Claudio.

Pareva a noi, e crediamo saran tutti del nostro avvifu costrutto dall'Im- so gl' imparziali leggitori, che le testimonianze di Dione Cassio , e di Svetonio fosser documenti sufficientissimi a dimostrare, che Claudio fu quegli che fece realmente costruire il porto d'Ostia. Ma ei ripiglia che queste testimonianze niente provano pel nostro assunto; poichè Svetonio non parla affatto della darsena (a), nè Dione si esprime in modo da poterne senso esplicito ricavare. Belli argomenti per distruggere un fatto riferito da due antichi scrittori I

> Perchè possa ognuno formar giudizio adequato della presente quistione, basterà, ci lusinghiamo, la semplice lettura delle allegate due testimonianze; e perciò le rechiamo qui per intero.

Svetonio afferma, che Claudio (b) Portum Ostice extruxit, circumducto dextra sinistraque brachio, et ad introitum profundo jam salo mole obiecta; quam quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus obeliscus ex Ægypto fuerat advectus, congestisque pilis superposuit altissimam turrim in exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos ignes cursum navigia dirigerent.

Leggiamo poi in Dione Cassio, che Claudio (c) effodit continentem, haud exiguo spatio, ambitumque omnem crepidine lapidum firmavit, ac in eum locum mare accepit; deinde ex utraque parte huius loci aggeres in ipso mari magnos fecit, multumque iis mare complexus est : quin ibi insulam effecit , imposita turri , unde noctu ignes emicantes signum nautis darent . Isque portus ab eo extructus Ostiensis latinis dicitur.

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 68. Svet. in. Claud. cap. 20.

<sup>(</sup>c) Dio. lib. 60. Ediz. di Reimaro tom, 2. pag. 1128.

Dione adunque, nel descrivere le opere fatte ese- Disposizione del guire da Claudio per la costruzione del porto d'Ostia, puto nella esecuaccenna ancora l'ordine progressivo che si tenne nella zione del medesiloro esecuzione. In fatti s'incominciò pria di tutto dallo scavare sul continente un gran bacino, che venne cinto subito con margine di pietra, certamente per impedire lo scoscendimento delle terre in cui era stato scavato; indi vi s' introdusse il mare. Fatta questa prima operazione, prolungati furono in mare dall'una e dall'altra banda del bacino due grandi braccia di molo, le cui punte non si fecero unire, ma si lasciò fra esse una grande apertura, che serviva d'ingresso nello spazio cinto dalle braccia stesse. Dinanzi poi a quest'ingresso fu piantata un' isola, sulla quale si eresse una torre, per tenervi il lume acceso la notte a maggior comodo de naviganti. Finalmente, soggiunge Dione, che tutte queste opere fatte eseguire da Claudio costituivano il porto, con latino vocabolo, denominato Ostiense.

Ov'è dunque il senso dubbio ed oscuro d'un passo tanto chiaro ed intelligibile? Non v'è forse descritto con la maggior distinzione sì la darsena scavata sul continente, e sì ancora lo spazio di mare convertito in porto mediante due moli ed un antemurale?

In quanto poi a Svetonio, egli, com'è a tutti noto, ci ha lasciato non già un'istoria della gesta de'XII Cesari, ma un racconto bensì della lor vita privata; per lo che non poteva egli far altro che appena accennare i nomi soltanto delle principali opere fatte da questi Principi. Ed in vero quando parla del porto di Anzio edificato da Nerone, adopera quattro sole parole, cioè portum operis sumptuosissimi fecit; e pure questo porto aveva due moli, un antemurale, de trafori, due ingressi, e certamente altre opere importanti che lo rendevano suntuosissimo . Negherem noi per la breviloquenza assta da Svetonio nell'indicare questa magnifica opera eseguita per comando di Nerone, che codesto Imperadore sia quegli che l'ha fatta costruire? O pure si oserebbe muover dubbio sul senso chiaro di siffitat uestimonianza sol percibè con poche parole è espressa? Nol lo ripetiamo adunque, che in un racconto istorico della vita privata di un Imperadore, tante particolarità erano omeses; e che ciò non ostante Svetonio ha detto abbastanza per far intendere quanto fosse stata suntuos il copera del porto d' Ostis fatto eseguire da Claudio. Sospettiamo nondimeno, che il Signor Linotte taccia.

di poca accuraterza Svetonio non per altro che per isfinggirne la testimonianza. Ed in fatti dal passo teste recato di questo Istorico raccogliamo, che Claudio Portum
Ostice extrusti e sotto queste parole intese benissimo
l'intera opera del porto, cioè darsena, moli, antemurale ecc. V'aggiunge anora l'espressione congestisque
nil porto avreza pilis; el ecco quello che imbarazza il nostro coutradmoli al srechi epi
ditore, che perciò egli tenta di sparger dubbli sul passo
leui.

due altre testimonianze, di cui focommo parola nel secondue altre testimonianze, di cui focommo parola nel secon-

do Discorso, le quali confermano quello che ne insegna Svetonio con le parole congestisque pilis. Non in-

cresca danque che si ripetano queste testimonianze.
Giorgio Braun accuratamente descrisse nel Secolo
XVI i ruderi del porto d'Ostia, e ci assicura che un siffatto porto e ra cinto e diffeso da moli in arcue extructi;
quo mare fluxu arcnas expelleret. Or dunque a tempi di
Braun vede-vasis ruderi così distinti di quell' autico porto, da far chiaramente conoscere che il sistema de suoi
moli era simile a quello di Pozzuoli. Ecco la prima

testimonianza.

L'altra l'abbiamo nella niedaglia troppo celebre (a), battuta con l'effigie di Nerone, nel cui

<sup>(</sup>a) Eckel Doct. Num. Vet. tom. 6. pag. 226. NERO. CLAV-DIVS. CAESAR. AFG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. Caput

rovescio, tav. 6. n.º 1, 2 e 3(a), è rappresentato il porto di Ostia. Questo vi ha la figura rotonda nella sua projezione orizzontale, ed è formato da due moli a porzione di cerchio, divisi fra loro, i quali stanno co'loro concavi l'uno di rincontro all'altro; per lo che il porto viene ad aver due aperture, l'una all'alto della medaglia, l'altra al basso. Dinanzi alla prima apertura, vi è un' isola artefatta, traforata da due archi, sopra de' quali si eleva un gran piedestallo, che serve di basamento ad una statua colossale, ritta, nuda, col braccio destro alzato, tenendo un'asta con la mano sinistra; la quale statua è certamente quella di Nerone. Nel basso poi, e dinanzi alla seconda apertura vi è un'altra statua giacente, sensibilmente più grande della prima, e che tiene un ramo con la mano destra, mentre poggia la sinistra sopra un delfino. Di lato alla prima statua vi sono due barche, che stanno per entrare in porto, una con vela spiegata, l'altra a remi.

laureatum POR. (in nonnullis PORT.) OST. AFCFSTI. S. C. Portus Osiicasis navibus refer us, ad cujus ingressum stotua super basis. hastam tenens, infene vir barbatus procumbens d. gubernoeum s. delphinum tenens. AE. I. sed AE. II. produxit quoque Vaillentius, eunoue versissimum vocat.

Portum Osicarem molitus est Claudius circumdusto destrue lavaque bracho, el hupiam crepidine Franto, edilutique ad ingersum ingentis cibitudusi Pharum in exemplum Mecandrini. Opus tisul inmensis umpibus tetti, Claudi Ismon houseron ibi vindicarit Revo, qui forte, si quid residata operis cent perfecti. Numi atmasque portus ronis hand dabie est, aliamque humi jecutiem, que olon Tièretria inhi vise est, cum Tiberi justa portum in mare exest; est verius est Noptusa; cum sintra delphanu gettet. Pharum uni omititust, et qui non inocit fingitur in tobula Pauliageriona. Pide de lujus strucuram portur Directa 10, Petel Lecotidi qui tanua preperum duerit, cum portur Directa 10, Petel Lecotidi qui tanua preperum duerit, milla hominum nec internitione operantium. Nos caim titud Svetomula hominum nec internitione operantium. Nos caim titud Svetomula Peten Ostieni; vad de emissario Locaz Eventuro Lecotid.

(a) Delle tee medaglie sopraciiate il n.º 1. è copiato dalla Dissertazione del Lucatelli più volte lodata , il n.º 2. è tratto dall'originale nella collecione del Cavaliere Avellino, il n.º 3. parimette dall'origgnale nel Musoo Santangelo. Nel suo bacino poi vi sono cinque altre harche, delle quali quattro con vele serrate, e la quinta senza vela con entro due persone che remigano ... Quest'ultima barra oltremodo piccola sta vicino alla statua giacente, sotto la quale si legge S. PORT. OST. C., siccome poi all'alto della medaglia vi è la parola AU-GU-STI tranezzata dalla statua ritz.

Verticale è la projezione del porto a destra dell' osservatore, orizzontale quella a sinistra. Nella prima v'è effigiato un ben solido molo ad archi e piloni, nella seconda vi sono espresse piante di magazzini po-

sti sopra degli stessi archi e piloni.

La medaglia descritta dal Signor Linotte (a) era stata già pubblicata da molti, o fra gli altri dal Marchese Lucatelli (b). Ora da noi si ripruduce, non solo per metter sott' occhio de' leggitori un monumento tanto importante per la presente quistione, ma eziandio per mostrar loro quali espressioni hanno meglio renduta l'idea de'moli in essa effigiati, se la nostra descrizione, o pur quella del Signor Linotte . Egli temendo adunque di particolarizzare, dice in generale, che (o) » a sinistra dell'osservatore si rappresentano in una » curva fondamenti di fabbriche, e piantati di fabbriche » superiori nella curva a destra. » Noi all'opposto credemmo di dover discendere ad altre particolarità , ne' seguenti termini: » il braccio di molo a destra esprime » il prospetto d'un molo ad archi e piloni, ed il brac-» cio a sinistra rappresenta piante di magazzini, eleva-» ti su gli stessi archi e piloni ». Affermammo ancora che la medaglia conteneva un antemurale fomato parimente ad archi e piloni ; come appunto ne insegna Svetonio con le parole congestisque pilis superposuit al-

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 53,

<sup>(</sup>b) Dissert. cil. (c) Linotte pag. 52.

tissimam turrim. Ora poi aggiungiamo, che nel Real Museo Borbonico qui in Napoli, fra le varie medaglie di Nerone del tipo del porto d'Ostia, ve ne sono due ben conservate, e con rappresentazione simile a quella della medaglia prodotta dal Lucatelli ; se non che i piloni degli archi, anzi gli archi stessi del molo a destra dell'osservatore, sono un poco più grandi, ed appariscenti come si osservano ancora nelle medaglie n.º 2. e 3. tav. 6. E ciò par che basti per decider la lite intorno al vero sistema de' moli del celebre e rinomato porto Claudio costrutto alle foci del Tevere.

Che se per isventura non fosser giunti fino a noi i Luego di Giovedocumenti già esposti , noi potremmo ciò non ostante nale che conferma inferire, con ragionamento indiretto, il sistema di que sione del porto, ma moli da alcuni versi di Giovenale (a) citati ancora allo il sistema de' moli. stesso proposito dal Marchese Lucatelli ; da'quali versi possiamo ben argomentare, che ciascuno de' moli di quel porto non formava una diga continuata, ma bensì un'opera a piloni. Quel Satirico adunque, nel riferire d'esservisi rifuggito il suo amico Catullo, scappato da una furiosa tempesta, il descrive chiuso da due braccia di moli, e da un antemurale, che denomina faro Tirreno, per distinguerlo dal faro Alessandrino; inoltre che le braccia de' moli si prolungavano tanto in mare, che sembravano quasi abbandonare il lido Italico; e che della combinazione di siffatti moli risultava un porto artefatto più ammirabile ancora di que formati dalla natura.

<sup>(</sup>a) Juven. Sat. 12. v. 75. Tandem intrat positas per aquora moles. Tyrrhenamque Pharon , porrectaque brachia rursus , Qua pelago occurrunt medio, longeque relinquant Italiam. Non sic igitur mirubere portus Quos natura dedit. Sed trunca puppe magister Interiora petit, Bajana pervia cymba Tuti stagna sinus. . . . . . . . . . . . . . . . .

Il legno tuttaria su cui era Catullo, smattato e sconquasato dalla tempesta, non si rimase nel porto, ma (interiora petit) passò nella darsena o bacino scavato sul cominente, che il Sutrico Aquinate denomina stragno. Questo vocabolo non è stato certamente adoperato a caso, ma chiaramente dipinge l'idea che Giovenale si aveva di quel porto formata con la sua darsena per l'opportunità della immediata osservazione. Nella darsena trorò una calma assoluta; nel porto un grado di agitazione, non avverso certamente allo stazionar de' legui, ma utilsisma per lo sharzzamento delle sabbie, e che non avrebbe avvertito, se i moli fossero stati in tutto pieni e senza trafori.

Ma tralasciando di tener conto di quanto può cavarsi da' citati versi , ne'quali talun potrebbe sospettare invenzioni poetiche ed esagerazioni, ci contentiamo e ci appoggiamo al passo famigerato di Svetonio Congestisque pilis, alla nota medaglia di Nerone che rappresenta il perto d'Ostia difeso da moli ad archi e piloni , ed infine alla chiara testimonianza di Giorgio Braun (a), il quale nel secolo XVI descrisse siffatti moli ed assicura ch' erano con trafori. Or da tutti questi documenti se la passione non c'inganna risulta ben dimostrato, che i moli del porto d'Ostia eran come que' di Pozzuoli, di Nisita, di Miseno, di Anzio; e che sebbene poi i moli traforati si credano opere difettose dal Cavalier Signor Linotte, pur nondimeno le aperture ne'moli d'Ostia fecero sì, che quel porto acquistasse una somma riputazione, sino ad esser creduto superiore a que' della Natura (b).

Dismon/Courle

<sup>(</sup>a) Theatrum Urbium eee: Colonie Agrippine 1572 in fol. vol. 3.
Part. 4. in Indice Portus Romanus.
(b) Juven. Sat. Cit.

## PORTO DI CIVITAVECCHIA.

Gl' istessi motivi che ci hanno indotto a ripetere quan- Deserizione del porto altra volta dicemmo intorno al porto d'Ostia ci obbli- to di Centorelle, o-gano di riesaminar qui eziandio l'articolo del porto di vitavecchia, fatta Centocelle, fatto edificare da Trajano, e che Plinio il da Plinio il giovana. giovane non solo vide costruire, ma descrisse ancora in questi precisi termini (a). » La villa bellissima ( del-» l'Imperadore Trajano ) è circondata da verdissime cam-» pagne. Dessa sovrasta al lido, nel cui seno è un » grandissimo porto a foggia d'anfiteatro. Il sinistro » braccio con opere solidissime è già fortificato, al » destro si lavora. Nell'ingresso del porto s'innalza » un' isola , la quale frange di fronte il mare , e lascia » d'ambo i lati sicuro il correre alle navi ». Dopo questo generale e breve cenno , entra Plinio in varie particolarità di costruzioni, delle quali or ora farem parola; indi ci assicura che questo porto sarebbe chiamato col nome del suo autore, certamente per gratitudine verso di colui , il quale aveva procurato un tanto bene in un lido, che per lungo tratto non fornisce alcun ri-

Tra le medaglie di Trajano ve n'è una hattu- Dimostratione che ta nel suo V consolato, con la effigie d'un magni- esagona espresso in fico porto, di figura esagona regolare, aperto in un la- una delle medaglia to, e cinto poi negli altri lati da dieci edifizii, distinti di Trajano, sia quel-

covero a naviganti (b).

ma il Signor Li-

notte. (a) Epist. 3: lib. VI. Villa pulcherrima cingitur viridissimis egris: imminet littori, cujus in sipu quam maximus portus, velut ampluteatrum. Hujus sinistium brachium firmissimo opere munitum est, dex-trum elaboratur. In ore portus insula assurgit, qua illutum vento mare objacens frangat, tutumque ab utroque latere decursum navibus præstet.

(b) Plinio ibid. Habebit hic portus etiam nonnen austoris, eri:, que vel maxime salutaris. Nam per multissimum spatium littus importuosum hoc receptaculo utetur.

e divisi fra di loro; con tre navi nel hacino del porto, una grande con vela serrata, e due più piccole con vele aperte. Intorno poi a tutta questa composizione v'è l' epigrafe Portum Trajani.

Or la perfetta conformità che si nota in quanto al nome, e alla figura , fra la descrizione che ne fa Plinio nell' addotto passo, e quella rappresentata nella medaglia (tav. 6. n. 4), han fatto si che i più rinomati Archeologi sieno concorsi nell'opinione, che entrambe lo stesso subjetto esprimessero, cicè il celebre e rinomato porto di Centocelle, oggi Civitavecchia.

Trajano, come eterna dura la fama, compiacevasi di immortalare il suo nome meno con trofei militari che costruendo suntuose ed utilissime opere pubbliche come aprir mnove strade, edificar gran ponti, far acquidotti, porti (n).

Or tra le più insigni opere che quest'Imperadore fece eseguire in Italia, si numerano due porti, i quali sono il porto di Civitavecchia, e quello di Ancona: e due medaglie appunto abbiami di Trajano con tipo di porto; uno di figura senicircolare coll'epigrafe Optimo Principi; e l'altro di figura esagona regolare con la leggenda Pertum Trajani. Il pinio non può appartenere a Centocelle, conte appresso sarà diffusamente dimostrato; il secondo noi, a narere dell'Eckel (b) e di altri insi-

<sup>(</sup>a) Alicna pecunia aque ac cadibus injustis abstinebat, magnoque ingenio preditus in vias, Poetus, operaque pubblica magnos sumptus faceret. Zonara tom. 2. Ans.

<sup>(</sup>b) Eckel Doct Num. Vet. tom. 6 pag. 426.

PORTUM. TRAIANI. S. C. Portus variis adificiis ornatus, in eujus medio trirenes. AE. I. (Vaill. Mus. Farn. et R. Christina.)
Tres sunt Italia portus, qui hune portus Trajani titulum vindicare sibi posse videtur.

Centumcellæ, hodie Civitavecchia de quibus sie coaevus Plinius: Villa polichreima apral hance urbem ciogitur visidiasimis agris, imminet libris, enjus in sinu quam mazimus portus. Et eum profusenarrauset votionem novi operis, addit: babebit hie portus etiam AO-MEN AUCTORIS.

gni scrittori, rappresenta il porto di Centocelle. Contro a questa opinione insorge l'ingegnere Signor Linotte, il quale, per desiderio forse d'opporsi a' nostri ragionamenti, afferma che con quella figura esagona non si è espresso già il porto Trajano, ma bensì la darsena del porto d'Ostia. Egli , che per lo carattere assunto nella memoria da lui pubblicata, aveva troppo il dovere di dimostrar la sua proposizione, con soverchia facilità si è ristretto ad una semplice assertiva. Ancor noi , forti dell'autorità de' citati Archeologi , potremmo esser contenti di ritener l'opinione opposta alla sua; ma c'imponghiamo il dovere di dimostrar la nostra proposizione con argomenti tratti dall'autorità di un antico istorico, e con ragionamenti desunti dall'arte nostra. E per far ciò conviene rivangare di bel nuovo quanto di sopra abbiamo detto del porto d'Ostia, perchè possa

II. Ostia ex vetere Schol. Juven qui ad hujus versus 76 et 77. Sat. 12. Tandem intrat positas inclusa per sequora moles,

Tyrchenamque Pharon perrectaque beachis rusrus. Sic commentaturlaciusa per equora, portum Augusti dicit, sive Trajani Porrectaque, quia Trajanus portum Augusti restauravil in melius, et interius tutiorem SUI NOMINIS fecit.

III. Ancona, nam in areu Trajani, qui integer adhue exstat in portu Ancona, hoc legitur epigramma pramissis ejus titulis, et TR. POT. XVIIII.

PROVIDENTISSIMO. PRINCIPI. SENATVS. P. Q. R. QUOD ACCESSYM ITALIAE, HOC. ETIAM, ADDITO, EX PECYNIA. SVA. PORTY. TYTIOREM. NAVIGANTIBYS. REDDIDERIT.

Onalian rite especiali retistimum reletire, hane portum Trajani este portum Centumellirum, qui tottu Trajani que pur fait, querque diserte Plainis habiturum nomes auctoris tentare. Aqua esti Onienis estam portus disente Trajani, levius tamen per Plainiso est Scholarist testimonium, qui in versi nominibus potuit haltaceum; et al illad de-mus quoque, eveituilati non est evoluira Seastum in smoeta prefite eme portum à Trajano tantom restamentem mentanque, et a faite disense festimonium en estamente en estamente de la constanta de la consta

vedersi quanto sia priva di fondamento la nuda assertiva del Signor Linotte.

Dione Cassio dunque afferma, che Claudio, per formare il porto d'Ostia, prima d'ogni altra cosa cavo nel continente un gran fosso, che cinse con margine di pietra, ed indi v'intromise il mare. Ecco adunque un primo recinto, che formava il porto interno.

Da ambe le parti poi dell'enunciato fosso tirò die moli, con cui circoscrisse molto mare: ed ecco il secondo recinto o porto esterno, il quale aveva due bocche, una che menava al porto interno, e l'altra che inunediatamente comunicava col mare. E due bocche appunto ed opposte fra esse, si osservano nell'effigie del porto rotondo d'Ostia, scolpito nella medaglia di Nerone: nella quale effigie vi è ancora un antenurale dinarzi ad una delle bocche, jaddove niuna opera d'arte si vede in difesa della seconda. A qual tuso adunque questa seconda bocca, se non conducva nel, porto interno, ch' cra appunto la darsena? Or se questa esisteva a tempi di Aerone, pottebbe credersi opera d' un Principe antecessore, quale fu Claudio, e non già d'un successore quale fu Trajano.

E perciò il porto di Centocelle descritto da Plinio è appanto quello rappresentato nella medaglia di Trajano coll' epigrafe Portum Trajani , il qual porto non ha niente che fare con la darsena del porto Ostiense costrutto da Clandio.

E che sia così, noi lo desumismo aucora da un passo del Geografo Tolomeo. Questi, che fiorì sotto gli Antonin cioè poco dopo Trajano, senza usar mai la parola Cento-celle descrive con esatto ordin geografico, da cocidente ad oriente, i porti e le città listorali d'Italia; e situa il porto Trajano dopo quello di Livorno, a molte miglia prima di giungere al porto d'Ostia; così che tra questa città ed il porto Trajano vinterpone un pro-

montorio, quattro città, e le foci di due fiumi (a).

Se con le parole porto Trajano avesse voluto esprimere non già il porto di Centocelle ma bensi la darsena d'Ostia, l'avrebbe al certo nominata immediamente dopo, o prima del porto istesso, e senza frapporvi i nomi di altri luoghi.

Il Signor Linotte , nel continuare a sostenere che Claudio non fu l'autore della darsena di Ostia, c'imputa d'aver noi trovato perfetta corrispondenza tra (b) l'effigie del porto scolpito nella medaglia di Trajano, e la descrizione che Plinio fa del porto di Centocelle; val quanto dire d'aver noi creduto di esservi somiglianza tra la figura d'un esagono regolare, e quella d'un anfiteatro. Ma di grazia, che altro significa anfiteatro preso nel suo più vasto senso, se non che un edifizio il qual contiene chiuso nel suo interno uno spazio di forma poligona ed euritmica, affinchè da tutt'i punti del suo perimetro si possa ben vedere nel mezzo dello stesso spazio? Il Cerchio, l'Ovale, l'Ellisse, ed anco un Poligono qualunque euritmico iscrittibile in così fatte figure, non han forse tutti la forma d'antifiteatri? Fondatamente adunque il porto rotondo d'Ostia, e l'altro

(b) Linotte pag. 70.

<sup>(</sup>a) Ptolom. geograph. lib III. Italia situs Cap. I. Tuscorum, secundum Gracos autem Tyrrhenorum, juxta Tyrrhenum pelagus. Gravisca Luna Lunæ promont. Castrum novum Lucus Feroniat promont. Pyrgi Herculis Fanum Arni flu. Ost. Latinorum similiter juxta Tyrke-Populonia norum pelagus. Tiberis flu. Ost. Populonium promont. Liburnus portus Fluxus ejus ad Occasum Ostia, Civil. et port, Roma TRAIANUS PORTUS volaterranorum portus. Talamon promont. Circeum promont. Terracine , Anxur Plin. dietum Hosa flu. Ost. Cossa

di figura esagona di Civitavecchia posson dirsi a foggia d'anfiteatro; siccome poi il porto semiovale di Anzio. quello semicircolare di Terracina, l'altro simile d'Ancona, che ci è mostrato nell'esergo d'un'altra medaglia di Trajano, della quale appresso farem parola, hanno figure non già di un intero anfiteatro, ma di un semianfiteatro o presso a poco.

Nel perimetro intanto del porto esagono della medaglia pubblicata dal Lucatelli (a) si osservano gli alzati di dieci edifizii , separati e chiaramente divisi fra loro; ed una tal divisione par che continui auco fra le fondamenta di essi ; il che se è vero , a qual altro scopo si potrebbe con ragione ascrivere, fuorchè agli ordinarii fini delle aperture degli altri moli antichi ? Quello è bensì certo, che una di siffatte aperture si vede espressa con molta chiarezza nella medaglia del Lucatelli. Il Signor Linotte, che forse ha esaminato una medaglia non già in disegno ma effettiva e ben conservata, nega queste aperture (b); ma non ha potuto niegar quello che abbiam riferito di aver osservato in una prospettiva del porto di Civitavecchia, contenuta nell' Itinerario d' Italia di Francesco Scotto (c).

Molo di ponente ad archi e piloni.

Da questa prospettiva scorgemmo, che il molo di ponente era ad archi e piloni, e che quello di levante era tutto pieno e senza trafori. Il Signor Linotte, che non trova apertura ne' moli della medaglia, ci assicura poi che la prospettiva dello Scotto non si discosta molto dal vero(d), mentre nel molo di ponente vi sono presentemente otto aperture coverte con archi circolari, impostati poco al di sopra del mare basso, e formati con cunei irregolari di pietra. Questa irregolarità de' cunei lo porta a credere, che siffatti archi non sieno antichi, ma ri-

(d) Linotte pag. 71.

<sup>(</sup>a) Dissert. cil.

<sup>(</sup>b) Linotte pag. 70. (c) Dell'edizione fatta in Roma nel 1767.

falbiricati dopo la ruina di quegli di prima costruzione : indi senza volerlo avverte una interessante particolarità, cioè che gli archi sono a shieco e non a squadro all'asse longitudinale del nolo; il che denota (son sue parole) una ricostruzione difettosa (a); e pure da un tule shieco avrebbe dovuto trarre argomento per lodare amziche biasimare una siffatta costruzione (h). Ma ciò che più importa di far notare è appunto quello che inmediatamente soggiunge il Signor Linotte, cioè che i piloni sopra cui poggiuno gli archi , sembrano d' antica costruzione (c); proposizione che noi non ci attendevamo da chi mostra il più grande interesse a sostencre, che fuori del golfo di Pozzuoli non vi sieno stati giammai moli da drehi e piloni.

Quì cadeva in acconcio di farci sapere se i piloni di Civitavecchia sono piantati sopra di una platea di scogli, come raccogliamo dalla citata lettera di Plinio. o pure se isolati sorgono dal fondo del mare; ma di ciò il Signor Linotte nulla dice. Leggiamo intanto nella lettera stessa, che i moli eran formati da un getto di scogli, che si elevavano auche al di sopra della superficie del mare, iucontro a' quali le onde facendo urto, si frangevano, e s'innalzavano ad una grande altezza. Inoltre soggiunge Plinio , saxis deinde Pilæ adjiciuntur; dal qual passo si arguisce che mentre i moli eran composti di sassi, avevano di tanto in tanto de' trafori, come i moli Neroniani di Anzio, e che la covertura di essi era sorretta da pile , poggiate sopra d'una platea di scogli sommersi, per diminuir l'altezza delle fondazioni. La qual cosa non impedisce, che nell'intervallo tra l'un traforo e l'altro vi possa esser una sostruzione di sassi; venendo ciò consigliato dall' econo-

<sup>(</sup>a) Linotte pag 71.

<sup>(</sup>b) Vedi jag. 79 di quest'opera. (c) Lissotte l. c.

mia, principalmente quando i trafori sono ad una considerevole distanza fra loro , come ne'moli Neroniani di Anzio, dove spesso giunge a 25 e più canne, come si può osservare nella pianta del porto istesso nella tavola 4.

Il Signor Linotte ci ha defraudato di notizie tanto importanti, e crede forse di compensarle col riferire che i trafori de' moli di Civitavecchia son voti dalla superficie del mare in sopra, e pieni dalla stessa superficie in sotto (a); e che inoltre i medesimi in tempo di mare grosso servono alla sola comunicazione dal porto al mare. E perchè non potrebbero servir di pari alla comunicazione dal mare al porto? Ecco la ragione ch'egli ne adduce. Il molo di ponente, in cui sono i trafori è rivolto verso tramontana-maestro; il qual vento, com'egli dice, non rende burrascoso il mare in quella spiaggia; e quindi non v'è da temere, che le arene e le onde s'intromettano nel porto per le aperture di quel molo. Ma gli si potrebbe replicare, che per questo appunto non vi era ragione di barricarle dalla superficie del mare in sotto.

di ammortire la ridal Signor Limotte.

All'opposto, ei continua, le onde suscitate da'vensacca, riconosciuto ti forti del mezzogiorno, facilmente s'introducono nel porto per la bocca di levante, ed ivi intromesse, vanno ad urtare nel convesso del molo di ponente , dove trovando aperture, le trapassano per andare a perdersi fuori del molo, insieme con le arene che seco trasportano. Or egli sostiene, che se non vi fossero tali aperture, si avrebbero nel porto onde riflettute con più di violenza, ed arene depositate (b). E poco dopo soggiunge, che l'oggetto di siffatte aperture è di far trapassare le onde all'esterno del molo destro, ed impedire per quanto è possibile la forte agitazione del ma-

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 71. (b) Idem pag. 78.

re nel porto. Ecco in qual modo il Signor Linotte, non volendo, riconosce ne trafori uno de l'oro più rilevanti efietti (a), il quale per altro è quasi che nullo nel porto di Givitavecchia tosto che i trafori sono chiasi dalla superficie del mare in sotto ; poicche ridotti a tal modo chiusi non possono dar passaggio fuorche ad una efflorescenza di onde e di torbide.

D'altra parte se non vi è a temere, che il mare grosso possa entrare nel bacino del porto per le aperture del molo di ponente, mentre poi si ha tutto l'interesse di far uscire quello che s'intromette per la hocca di levante ; perchè opporsi a questa uscita colchiuder le aperture dalla superficie del mare in sotto ? Perchè non tenerle aperte, e sgombre nella loro intera altezza? A noi pare che il ragionamento dal Signor Linotte non sia soddisfacente, e che col medesimo altro non abbia avuto in mira, se non di confutare un nostro sospetto, cioè ch'essendo stato costrutto con trafori il molo di ponente, parimente con trafori doveva essere il molo di levante, per la ragione che altrimenti sarebbe rimasta da questo impedita l'uscita alle torbide, che pe' trafori del molo di ponente entravano nel porto, e quindi si sarebbe questo più facilmente colmato ed interrito.

Così dicemmo nel secondo Dicerso, în cui aggiungemmo anora che alla met în circa del secolo IX gli stessi moli furono abhattuti e distrutti, ed i loro rudri per 800 e più anni abhandonati in una compiuta ruina. Tra i tatti Scrittori che di ciò fan menzione, a noi piace riportare il cenno fattone dal Tassoni (b) nel principio del secolo VXIII.

- Duindi s'allarga in su la destra mano.
- » È lascia il porto d'Ercole a maucina.

<sup>(</sup>a) Vedi pag. 123 di quest' opera. (b) Secchia rupita cant. X. Stan. 14.

146

- » Vede Civitavecchia, e di lontano
- » Biancheggiar tutto il lido, a la marina.
- » Giaceva allora il porto di Trajano
  » Lacero e guasto in misera ruina.
- » Strugge il tempo le torri e i marmi solve,

» E le macchine eccelse in poca polve. Non prima poi della metà dello stesso secolo fu riparato , e riaperto il porto di Civitavecchia ; e noi sospettammo che nella riparazione di que moli, non essendosi compreso l'oggetto de'trafori , furon considerati come voti ovvero rotture prodotte dalla violenza del mare agitato ; per lo che fu presa molta cura di ripararle o sia di chiuderle con lavroi tanto più estesi quanto maggiore era la loro larghezza. Questo imprudente chiudimento , noi dicevamo , dovette promuovere l'altro nel molo di ponente.

Quando noi manifestaramo questi nostri sospetti, non elbinno presente quello che riferisce il celebre Lu-ca Olstenio (a), in ordine a'moli di Civitavecchia, cioè chi erano ad archi e pileni, come que' di Pozzuoli; e l'Olstenio racconta cose da lui vedute nella medesima epoca sopracennata. Eraci parimente sfuggito il metodo seguito nella restaturazione fatta a que' moli per disposizione del Pontefice Urbano VIII , nella stessa prima metà del XVII secolo: la qual restaurazione raccogliesi dall'iscrizione affissa in Cavitavecchia sulla facciata del palazzo del Prelato Governatore, e riferita da Gaetano Torraca (b), e che qui sotto riportiamo.

<sup>(</sup>a) In Dissert. de Pila stophilari. post Not. et Castig. ad Steohan. de urbibus. Lueduni Batav. 1601.

phan. de urbibus. Lugduni Batav. 1691. (b) Menorie cronologiche di Civitavecchia. Roma 1766 in 4. Urbanus VIII. Pont. Max.

Vectigalibus sublatis Centumrellarum Portum

Magnificentissime olim a Traj. Imp. conditum

Da questa iscrizione, ognun potrà conoscere con quanta poco intelligenza furon rimarginati i voti tutti di que moli, senza mai sospettare che qualcun poteva esser artefatto. Nè ciò dee sorprendere quando si rifietta che circa Go anni appresso, nella restaurazione del molo sinistro Neroniano, quantunque v'eran trafori ben distinti, e di le ui uso fu fatto chiaram net avvertire dall'architetto Fontana, pure furon chiusi ed ostrutti dallo speudo-architetto Zinaghi.

Il Signor Linotte, senza fare attenzione alcuna al tempo, in cui un secondo Zinaghi con gran sassi e calce (a) otturrò i voti tutti, e le corrosioni de' moli di Civitavecchia sino a far disparire le più picciole tracce

Temporis injuria labefactatum et in plerisque locis consumtum Licet in utroque brachio a pluribus Pontificibus sartum Adhue tamen navigiis excipiendis inutilem Nuper substructionis laxatam compagem constabiliens Et prisca venigia qua vix apparentia qua penitus abolita Saxis ingentibus calce testaque comminuta ferruminatis implens Pristino decori restituit Ut securius fracto maris savientis impetu Navigantes appellerent et exciperentur Extremas insulæ hinc inde partes Novo prorsus opere leniter ad interiora flectens protendit Ambitum latiori lapidum aggere firmavit. Pharum orientalem nimis fatiscentem restauravit Occidentalem construxit Utrumque gremium inveterato coeno oblimatum purgavit Et recentioris coagmentationis nuderibus passim vi tem estatis Invectis implicitum expedivit Ad nocturnas descensiones Validissimum e trabibus repagulum Nexu utrinque catena per certa spatia illigatis In aque summo natantibus presto esse voluit Cujus illine objectu par etis Hine excitati prasidio discrimen arceatur Pluribus propugnaculis arcem munivit Et additis qua super aquas extunt operibus

Ad hane formain redegit anno salut. MDCXXXIV. Pont. XI.

(2) Vodi la qui riferita incrizione. del primitivo sistema , afferma che niun vestigio d'archi si oserva nel molo di levante; e con una franchezanon ordinaria soggiunse che non ve ne dovevano essere,
poiche altrimenti, com' ci ragiona, le agitazioni prodotte
di venti che spirano dal lato sinistro, cio di levante,
avrebiero a grave danno esposto i legni nel bacino del
porto. Or questo porto, come quello di Pozzuoli, oppone un solido molo alle agitazioni del mare, promosse
da'venti che vengono dalla sinistra : e noi crediamo
d'aver detto abbastanza in ordine a tali agitazioni, da
non esser obbligati a ripeterlo per lo porto di Civitatecchia; i il quale, per gli assalti che riceve dal sinistro lato, si trova in circostanze anco migliori di quelle del porto di Pozzuoli.

Ci rimane bensi d'aggiungere qualche osservazione desunta dall'opuscolo del Signor Linotte , quando egli parla del picciolo porto d'Astura , situato nella stessa spiaggia ,in cui stanno que di Civitavecchia, d'O-

stia, e di Anzio.

Penio d'Astura dunque (a) simile a quello di Civitavecchia , vien difeso da un antemnrale, e due moli, mo a ponente e l'altro a levante. Il molo di ponente è tutto pieno; quello di levante ha tre aperture, altra volta coverte con archi. Questa particolarità, non meno che l'altra d'esservisi imbarcato il Principe de latini oratori per isfuggire la proscrizione di Antonio, ci fa credere che il porto d'Astura sia antico.

Il Signor Linotte non teme i trafori nel molo del porto stesso, perchè stanno, com egli dice, verso terra. Per la medesima ragione dunque dovrebbe crederelli innocenti nel molo orientale di Civitavecchia, al-

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 93.

meno verso terra. In fatti ei non gli teme n.1 molo di levante del porto Neroniano di Anzio, perchè a suo dire sono vicini a terra (a); la qual proposizione non è esatta, essendovi de trafori tauto ne punti vicini, q quanto ne punti distanti dal lido ( tav. 4. ).

Ecco dunque tre porti nella medesima spiaggia , due con trafori ne' soli lor moli orientali, il terzo poi, ch'è quello di Civitavecchia , gli ha soltanto nel molo occidentale. Or , secondo i principii del Signor Linotte , l'altro molo di Civitavecchia avrebbe potuto avere delle aperture verso terra, senza che recassero nocumento alla tranquillità interna del porto, mentre poi sarebbero stati sommamente utili per dar passaggio alle correnti torbide. Per qual ragione dunque ei trova strano il nostro sospetto d'esservi stati trafori nel molo orientale di Civitavecchia , quando si trovano usati nel molo di levante di Anzio, ed in quelli d'Astura, di Pozzuoli, di Nisita? E come potrebbe dimostrare che nella riparazione del molo orientale di Civitavecchia fatta sotto Urbano VIII, non sia stato alterato il suo primiero sistema , come alterato si osserva ad Anzio . ed a Nisita? In fine, come potrebbe smentire ciò che attesta l'Olstenio in un'epoca antecedente alla cennata riparazione, cioè che i moli di Civitavecchia erano a suo tempo ad archi e piloni, a somiglianza di que' di Pozznoli ?

Il Signor Linotte non vvole aperture nel moloorientale di Civitavecchia, per timore che non venga disturbata la tranquillità interna del porto; e noi siana d'opinione che se vi fossero stati trafori verso terra, forse non vi sanelhe stato bisogno d'altri trafori nella parte più sporgente del molo, tenendovi luogo di tra-

<sup>(</sup>a) Linotte pag. 74-

fori le opposte bocche del porto. Ma pur supponendo indispensabili nella parte più sporgente i trafori, e che a cagione de medesimi venisse disturbata s'nsibilmente la tranquillità interna del porto, non vi era forse qualche rimedio per evitare un tanto male senza privarsi del beneficio de trafori?

Noi ignoriamo se gli Antichi abbian riputato un siffatto male così grave come par che il temano i difensori de' moli non traforati ; nè se mai per diminuirlo sieno ricorsi a qualche espediente: ma siccome può darsi che in qualche circostanza si scorga il bisogno di minorare in parte le agitazioni del mare che si propagano pe' trafori de' moli, così fra più ripieghi da potersi a quest' intento proporre, ne abbiam suggerito uno, qual è quello delle panconate (a). Noi ci attendevamo dalla lealtà del Signor Linotte un giudizio qualunque intorno a questo mezzo d'arte, ed avevamo per probabile, ch'egli avesse tutto al più preferito i frangionde ( brise lames ), come ripieghi che già sono stati adoperati con successo a rompere le onde pria che arrivino a percuotere le porte delle chiuse di caccia. Ma su ciò egli serba un pieno silenzio ; il che ci fa credere non abbia avuto ragionamenti pur mediocri per far dubitare dell' effetto e dell' uno e dell' altro de' due ripieghi.

Intanto, prima di venire alla conchiusione delle cose fin qui disputate dobbiamo avvertire, che per quante diligenze si fossero da noi fatte, non mai ci è riuscito di veder la medaglia di Trajamo col suo porto esaguno, a sloto che in disegno: per la qual cosa non abbiam potuto assicurarci se nella unione de' lati dell' esaguno v' erano de trafori ben distinti, o no; e pet

<sup>(</sup>a) Vedi i nostri due Discorsi.

questa ragione ci asterremo di tener conto di una sif-

fatta medaglia.

Ma da trafori che ancor sussistono nel molo oc- Sommario delle cidentale di Civitavecchia; dalla istoria della riparazio- pruove addotte, dalne di que moli eseguita sotto Urbano VIII ; da' fatti chiude che i moli contestati dall'Olstenio prima della riparazione istessa; di Civitaveochia edall'aver Trajano costrutto quel porto circa 48 anni dopo quello d'Ostia, e 34 dopo quello di Anzio, cioè edificato il suo porto di Centocelle in un tempo in cui erano in riputazione i moli ad archi e piloni ; e finalmente dal saxis deinde Pilæ adjiciuntur di Plinio, risulta per chiaramente dimostrato, che il sistema de'moli di Civitavecchia era in tutto simile a quello tenuto pe' moli di Pozzuoli , di Miseno , di Nisita , di Anzio, e d'Ostia.

## PORTO D' ANCONA.

Tra gli articoli che giusta il nostro proposito ci convien di riesaminare , quello concernente l'antico porto d' Ancona diventa di molta importanza, per le nozioni che del medesimo ci è riuscito ora di acquistare.

Nel secondo nostro Discorso riferimmo d'aver Cornelio Meyer nel 1685 assicurato, che il porto d' Ancona si era da pochi anni incominciato ad elevare di fondo, a cagione che col modo tenuto nella restanrazione del molo, si era venuto a impedire il libero operarare delle acque. Da ciò venneci sospetto che quel molo prima della restaurazione avesse avuto de' trafori ; e vie più s'accrebbe un tal sospetto quando osservammo una medaglia di Trajano, nel cui rovescio è rappresentato un edifizio da alcuni creduto il ponte sul Danubio, da altri il porto di Ancona.

Medagha di Traja-

Due conii ben conservati di questa medaglia noi abterpretazione di una biamo osservati qui in Napoli; uno di 1.º modulo si possiede dal chiarissimo Cavaliere Signor D. Francesco Maria Avellino, segretario generale perpetuo della Real Società Borbonica; l'altro di 2.º modulo esiste nel doviziosissimo museo Santangelo; quali per gentilezza de rispettivi possessori ci è stato permesso di pubblicare ( tav. 6. n.º 5, e 6.

> Siccome l'esame di un siffatto monumento è molto importante al nostro scopo, così ci sarà permesso di farlo con la debita distinzione, onde possa servir di base

al nostro ragionamento.

Le medaglie rappresentano nel loro rovescio la projezione prospettiva d'un edifizio isolato, eretto intorno a una base semicircolare ; la guale ha il concavo rivolto allo spettatore, ed una catena di ferro distesa lungo la corda , cioè il diametro del cerchio ; la quale catena chiude l'aja compresa tra la corda e la curva : ed in quest' aja si osserva ancorata una grossa nave di commercio. L'intero edifizio è stabilito sopra d'un generale basamento, di forma parimente semicircolare, dal quale s'innalza una fabbrica della stessa forma, con due torri rettangolari alle sue estremità ; l'altezza di ciascuna delle quali torri è forse dupla di quella della fabbrica, ch'è a due piani, messi l'uno sull'altro. Ciascun piano contiene una serie di dieci sale, e queste esternamente divise fra loro da nove pilastri , che in ogni piano reggono la covertura delle sale. Le due torri poi all'estremità della fabbrica servono pur anco di spalle alla covertura della prima ed ultima delle sale. Lo stesso basamento si mostra come se fosse un continuato e solido architrave , sorretto da nove pilastri , che a piombo de precedenti s'immergono nell'acqua, e lasciano dieci voti chiaramente distinti tra loro.

Nella torre a destra dell'osservatore il prospetto

principale è parallelo, e rivolto alla corda del semicerchio. Dal bassmento in su, lo stesso prosp:tto contiene una gran porta arcuata con coda di pavone nell' arcale, sopra cui si eleva un primo attico, e poi un secondo, che serve di base a tre statue ritte, e queste di finimento alla torre. Dal bassmento poi in gia, mostra una scalèa per discendere ed ascendere fra esso bassmento e la superficie delle acque.

L'estremità dell'edifizio semicircolare ch'è a sinistra dell'osservatore s'incurva, e piglia la figura d'una quasi mezza S; circostanza notata da al ri , e non ismentita dal Canonico Peruzzi in una sua opera, di cui indi a poco faremo menzione. Questa stessa disposizione di figura si osserva nella medaglia pubblicata dal Patarol nel 1708, come più diffusamente diremo appresso. La torre adunque erctta nell'estremità sinistra presenta all'osservatore non già il prospetto principale, ma il suo di dietro, il quale viene in gran parte mascherato dalla fabbrica alzata fra le due torri ; se non che siccome questa è più bassa delle torri, così non altro lascia vedere della torre sinistra, che appena un poco della sua sommità, con le statue messe ritte sulla medesima. Le due torri adunque hanno lo stesso ornamento alle loro sommità; e perciò è da credere, che i loro prospetti fossero simili, e che quindi la facciata principale della torre sinistra avesse scalea e porta di pari che la torre destra.

Or un edifizio isolato in mezzo all'acqua, di figura secondante il semicerchio nella pianta, con catena distesa lungo la corda, e con una nave ancorata fra la corda e la curva dell'edifizio, presenta tutt' i caratteri e gli attributi d'un molo isolato che costituisce un porto. Essi inoltre si gindicheranno più distinti ancora, rillettendo che l'edilizio sta col suc concavo rivolto all'osservatore, cioè verso terra, ed oppone il suo convesso alle onde ed a'venti dal largo, per garentire l' aja di mare compresa tra la corda e la curva del molo.

Questo molo poi piegato in arco tiene all'estremità le due torri, che servono di fari per illuminare di notte i due opposti ingressi del porto. Il faro destro, come abbiam detto, ha nel suo prospetto principale ana gran porta, dalla cui soglia inconincia una scalea, per discendere sino alla superficie del mare, - e per ascendere dal nuare alla stessa porta, la qual conduce al primo piano delle sale. Queste, che altro non sono che altrettanti vasti magazzini, lamon il pavimento ch'è di livello col basamento generale di cui si forma la hanchina del molo. Entro sifiatti magazzini si dovevano depositare merci indigene, e straniere : queste per passare da essi magazzini del molo a que della città; quelle per attendere il momento opportuno d'essere imlararate e trasporate altrovo.

Nel prospetto principale del faro sinistro, ch'è rivolto verso il largo, v'eran forse la scalea e la porta, per comodo de'legni che nella buona stagione permanevano in rada.

La banchina del molo poggia, come abbiam detto, sopra nove pilastri, i quali e s'immergono nel mare, e lasciano tra loro dieci aperture, per attestare in un modo evidente che il medesimo molo era ad archi e piloni, come que di Pozzuoli, di Nisita, di Miseno ecc. Queste osservazioni, che per se stesse si presentano ad un architetto, quando attentamente esamini l'edifizio espresso nella medaglia, sono del tutto sfuggite al Signor Lintte; il quale opina che quell'edificio rappresenti tutt' altro che un porto, e molto meno il porto di Ancona; non solo, com egli diec (a), perchè il mo-

<sup>(</sup>a) Linoste pag 83.

lo su cui sta l'arco di Trionfo è dritto , laddove nella medaglia è di figura semicircolare; ma ancora perchè un molo dritto, partendo perpendicolarmente da terra, non può cingere un'aja di mare che si possa chindere con una catena di ferro. Egli tuttavia non occulta l'opiniope (a) d'un dotto Archeologo d'Ancona, il qual sostiene che il porto antico era situato a destra dello stesso molo dritto. E chi non vede che questo molo dritto non serviva ad altro, che per isbarcatojo al porto formato dal molo isolato e curvo, espresso nella medaglia di Trajano? Una combinazione in tutto simile ci offerisce il porto di Barletta (tav. 3.), il quale è formato da due moli, uno isolato e curvo, col concavo di rincontro a Barletta, e con faro alla sua estremità orientale, laddove l'altra estremità , non mai compiuta , doveva accogliere un secondo faro; l'altro molo poi essendo dritto ed attaccato alla terra, da cui perpendicolarmente si trae in mare, serve di sbarcatojo al porto. Il qual porto giudicato a rigore non consiste in altro, che nell'aja compresa tra la curva, e la corda del molo isolato: e perciò quando il porto di Barletta si volesse chiudere con una catena di ferro, sarebbe sommamente facile di farlo. Una differenza notabile tuttavia v' ha tral molo isolato della medaglia, ed il molo isolato di Barletta, poichè quello è ad archi e piloni , questo è senza trafori: e quindi la porzione del porto di Barletta più vicina al concavo del suo molo, viene senza intermissione interrita e colmata dalle torbide, che vi lasciano le correnti. Intanto sul molo-sbarcatojo di Barletta, che forma la più bella passeggiata di quella città, manca tuttora un

<sup>(</sup>a) Lisotte pag. 88. Non devo occultare che un dotto Archeologo di Ancona è di opusione che l'antico Porto forse nello spatio compreso fra le ringde di Monte Marcono verso Greco e di molo. Vedi tav. 5. fig. 5. 30 tal proposito, il Casonico Fernati adia nas opera alla pag. 17 col si suprisco, 3º è chi priettade, che il molo rimanezie tiodate in

arco di Trionfo, che per somma giustizia avrebbe dovuto ergersi in onore di quegli che il primo dopo la barbarie, seppe consigliare un molo isolato e curvo, non solo per offerire a' legni un ricovero sicuro, e dare al porto di Barletta due bocche opposte, ma eziandio per lasciar libero il cammino alle correnti torbide , affin di conservare inalterata la profondità delle sue acque non molto lungi se non vicino al concavo del molo.

Preghiamo i leggitori di condonarci la presente breve digressione, che per altro non è discrepante dal

soggetto.

Cenno della consopra cui sedeva la estik.

Ritornando al porto di Ancona, gioverà prima di figurazione naturale ogni altra cosa il fare un cenno della configurazione di Ancona, ed in che aveva la costa, avanti che Trajano con vaste e ben particolare il seno intese opere d'arte vi avesse fatto edificare un porto. Pomponio Mela descrivendo appunto quella costa,

dice (a): dopo l' Esi v' è una città, che siede quasi a modo di cubito nello stretto seno di due promontorii, che da diversa parte si congiungono in uno, e perciò da' Greci detta Ancona . Plinio parimente assicura che (b) Ancona fu edificata sul dosso del promontorio Cumero, ivi appunto dove lo spiaggia si piega a maniera di cubito. Strabone poi con maggiori particolarità così c'insegna : (c) greca città è Ancona , posta sul promontorio che , col suo ripiegarsi verso settentrione , fa porto.

Ancona dunque sedeva sul lido d'uno stretto seno formato da due promontorii, de'quali quello che,

suo versus septentrionem reflexu portum includit. lib. 5.

<sup>(2) »</sup> Hinc illa in augusto duorum promontoriorum ex diverso eceuntium sinu inflexi cubiti imagine sedens, et ideo a Gracis dicta Ancon. lib. 2. c. 4.

<sup>(</sup>b) Ancona apposita promontorio Cumero in ipso flectentis ac orae cubito. lib. 3, c, r8. (c) » Urbs graca est Ancon . . . . sita in promontorio , quod

riguardando da terra il mare, sta a destra, denominato a que tempi Camero, oggi Montemarano, garentiva il seno da venti settentrionali, che in quella spiaggia sono i provocatori delle plu forti tempeste. I naviganti vi trovavano un rizovero contro la maggior parte de venti del largo; per lo che il medi-simo seno era divenuto uno de principali accessi all' Italia: ma allo spirare dell' altra parte de venti si convertiva in un' aperta spiaggia, per cagione della sua vasta imbocatura, formata dalle punte di essi due promontorii mentovati dal Mela.

Trajano col mezzo d'opere d'arte non solo rende Opere à atte sole più sicuro un siffatto seno o accesso all'Italia, ma vi Trajas rentérieure aggiunse ancora un porto artefatto, che costrusse di sa, « vi aggiunse pianta col suo danaro; di che c'istruisce l'iscrizione di porto. uttatvia sussistente et alfissa all'alto dell'Arco di Triopa.

fo, la quale qui trascriveremo, per la sua importanza nel presente esame.

IMP. CAESARI. DIVI. NEAVAE. F. NERVAE
TRAIANO. OPTIMO. AUG. GERMANIC.
DACICO. PONT. MAX. TR. POT. IVIII. IMP. II.
COS. VI. P. P. PROVIDENTISSIMO. PRINCIPI.

SENATVS. P. Q. R. QUOD. ACCESSUM. ITALIAE. HOC. ETIAM. ADDITO. EX. PECUNIA. SUA. PORTU. TYTIOREM. NAVIGANTIBUS. REDDIDERIT.

Dopo le opere fatte costruire da Trajano in Ancona, questa città porgeva a naviganti due ricoveri; il uno del tutto naturale nell'anzidetto seno, il altro artefatto nel conato porto. Il seno, che in parte era difeso dalla punta del Cumero, fu renduto più sicuro con la prolungazione della punta istessa, mediante il descritto sbarcatojo, che aucora sussiste, e sul quale s' erge l' Arco di Trionfo.

Il porto poi, come scorgiamo dalla medaglia, era formato da un molo semicircolare, ed isolato in mezzo alle acque; e un siffatto isolamento rendè indispensabile lo sharcatojo, il qual serviva di molo in relazione al seno posto alla stia sinistra, e di sharcatojo rispetto al porto che isolato se ne stava alla sua destra.

Opere così grandiose e di tanto interesse pubblico universale len meritavano d'essere, come furono in fatti, raccomandate alla memoria de' posteri con due monganenti, cioè coll' Arco di Trionfo e con una medaglia, più importante aucora dell' Arco istesso, come quella che mentre ci ha conservato l'effigie del porto, contiene ancora espressi in disegno i principii ragionati d'arte, che regolarono e diressero l'architettura di quel sontuoso monumento.

Che cosa resta del le costeuzioni marittime fatte da Trajano in Ancona.

Ora delle costruzioni marittime fatte da Trajano in Ancona non resta altro, che il solo sbarcatojo; il quale fu prolungato nel 1798 per altre 166 canne (a), assine di vie meglio difendere il seno naturale da'venti che vi soffiano dalla destra . E siccome lo stesso sharcatoio è limitato a sinistra dall' altro promontorio mentovato da Pomponio Mela , così dalla punta di questo secondo promontorio ( oggi denominato Astagno ) parte un altro braccio di molo di recente costrutto (b), che insieme col precedente restringono l'imboccatura del seno, e lo convertono in un grande bacino quasi del tutto chinso. Un siffatto bacino forma ora il moderno porto d'Ancona, il quale non ha niente di comune coll'antico.

Si continua l' in-

La punta del Cumero adunque prolungata con opeterpretazione della re d'arte per servire da sbarcatojo, divideva il seno medaglia di Traja-no per dimostrare naturale dal porto artefatto. E qui sarà bene d'avverche questa rappre- tire, che nella citata medaglia non si volle già rappresenlato ad archi e pi- tar lo sharcatojo, ma bensì il molo isolato, e semieircolare che costituiva il porto antico d' Ancona.

<sup>(</sup>a) Vedi il Discorso 2, nell'articolo Porto d' Ancona. (b) La più grande parte di questo molo è stata costrutta nel 1840 e mel 1814.

Nel rovescio intanto della stessa medaglia non è scritto nome alcuno di porto , ma soltanto OPTIMO PRINCIPI S. C. ; siccome nel dritto vi è la testa di Trajano col suo titolario, in cui si legge il consolato V (a); nella Iscrizione poi inaugurale dell'Arco è notato il consolato VI. e l' anno XIX della Potestà Tribunicia di Trajano (b). E siccome la medesima iscrizione è relativa alla rada, ed al porto di Ancona, così il Signor Linotte crede che la costruzione di questo porto debba riportarsi nel consolato V, non già nel consolato VI; e trae poi la conseguenza, che l'edifizio espresso in una medaglia coniata nel consolato V non possa rappresentarne uno costrutto nel consolato VI.

Specioso argomento sarebbe questo, e ben valevole ad illudere chiunque fosse poco versato in simili ricerche. Ma non sarà tale se si rifletta, che coll'argomento istesso vengonsi a confondere due epoche ben diverse fra loro, quella cioè in cui fu coniata la medaglia, e quella dell'inaugurazione dell'Arco. Imperciocchè trovandosi la medaglia battuta nel V consolato di Trajano, il quale porta la durata di diversi anni , sembraci molto probabile che nel corso di tal epoca i lavori diretti alla costruzione dello sharcatojo, e del porto fossero ben avvanzati, e sino al segno che facessero già conoscere ad ognuno il beneficio grande, che per siffatte opere a quella regione proveniva. Oude il Senato Romano, cui apparteneva la coniazione delle monete, fu sollecito a dimostrare la sua riconoscenza a quell'ottimo Principe; e non è improbabile che ciò fosse avvenuto verso la fine del V consolato . Per lo contrario nell'Arco eretto sullo sbarcatojo d'Ancona

<sup>(</sup>a) Titolo che assense Trajano dall' anno 103, sino al 112 di G.

Cristo, secondo la Cronologia del Tillemont.

(b) Che ricade al 869 di Roma, e 116 di G. Cristo, secondo la stessa Crosologia.

trovandosi segnato il consolato VI, con la indicaziona ancora della XIX Potestà Tribunizia, pare molto fondata l'induzione che questa seconda epoca sia quella del compinento dell'Arco e non già del porto, il quale al certo dovette esser compito o portato quasi al suo termine prima che s'intraprendesse la costruzione dell'Arco. El ecco perchè il consolato V nella medaglia, ed il consolato V I nella iscrizione dell'Arco anciche presentare una difficoltà alla spiegazione dell'edifizio espresso nella medaglia istessa, serve mirabilimento (che che ne dica il Signor Linotte ) a indicare il tempo richiesto per la costruzione degli enanciati due monumenti, certamente edificati il uno dono l'altro.

Giò posto passiamo a notare, che le medaglie di Trajano di pari che tutte le altre medaglie antiche, col giungere infino a noi , non sempre si sono ben conservate ; anzi ve ne son molte con rappresentazioni più o meno consunte, e non poche volte affatto cancellate. Le parti consunte sono state spesso supplite più o meno felicemente da' descrittori delle medaglie antiche.

Or tra le medaglie di Trajano col porto d'Ancona vi è quella riprodotta dal Ganonico Peruzzi, in una sua pregiata opera (a) intitolata Dissertazioni Anconidane. Nel disegno di sifiatta medaglia vedesì la banchina del molo , che poggia sopra d'un getto di scogli continuato, e seuza veruna spertura o traforo per lo passaggio delle correnti torbide; ed alf opposto la rappresentazione del molo, che ora per noi si pubblica, fedelmente ritratta da due medaglie dulla più bella conservazione , presenta la stessa banchina, poggiata mon già sopra d'una scogliera, ma sopra d'una serie di dieci archi, due spalle, e no-

<sup>(</sup>a) Impressa in Bologna nel 1818 in 4.º presso Annesio Nobili.

ve ben distinti piloni, come que'di Miseno, di Nisita, e di Pozzuoli. Inoltre nel Real Museo Borbonico qui in Napoli si conservano due simili medaglie, dello stesso modulo di quella del Museo Santangelo, le quali mostrano parimente ed in un modo non equivoco, una serie d'archi e piloni che si elevano al di sopra della superficie del mare, e che reggono la banchina del molo.

E poiché non rare e poche son le medaglie ben conservate coll'enunciato tipo, pare incredibile come in quasi tutte le incisioni di esse fatte non sia stata avvertita una parte tanto essenziale di quella rappresentazione; perciocchè la hanchina del molo in tali incisioni si osserva esprimersi ove poggiata sopra d'una scogliera, ed ove elevata tutta piena sin dal fondo del mare, e solo in alcuna sopra archi e piloni.

Forse il solo Lorenzo Patarol, come di sopra cennammo, pubblicò (a) una medaglia simile a quel-

le, che ora da noi si riproducono.

Egli (b) non descrive il monumento che vi è espresso, il che sarebbe stato fuori del suo scopo; ma dice in generale che l'edifizio ivi elligiato rappresenta il porto d'Ancona. Avverte poi, che se nel panegirico di Plinio a Trajano non si fece menzione di questo porto, nè di molte altre opere pubbliche fatte per comando del mendesimo Principe, ciò fu per la sola cagione che tali opere furono eseguite dopo la recitazione del panegirico; la quale avvenne nel III consolato, laddove il porto d'Ancona fu costrutto nel V.

Il Conte Marsigli nella sua insigne opera sul Danubio, della quale faremo qui tosto menzione, ha pub-

(b) In Plin. Pancg. pag. 67 not. d.

<sup>(</sup>a) Panegyr. Orat. Veter. Oratorum. Venetiis 1708 in 8. nella Tab. I. n. 11.

blicato una medaglia, che anche potrebbe dirsi simile a quelle da noi riprodotte, se non vi fossero differenze al certo notabili e per lo numero de'piloni, e per

la conformazione de' fari.

Ed in vero nel faro a destra non vi è scalèa ner discendere dalla sua porta al mare, quantunque la soglia della stessa porta si trovi per visibile altezza elevata dalla superficie del mare. Il faro sinistro poi tiene, come il faro destro, il suo prospetto principale rivolto verso la corda del semicerchio, e parallelo alla stessa corda; in guisa che i due fari si mostrano con euritmia disposti e situati all'estremità del semicerchio.

In quanto a' piloni , essi vi sono assai bene espressi, ma non giungono che a sei ; laddove nella medaglie che ora noi pubblichiamo, se ne contano nove. l'a meraviglia poi come il Marsigli , il qual si

S' impugna l' opiprope del Conje Marsigli e d'insigni archeologi sulla loto interpretazione della medaglia di Trajane.

mostra nella sua opera oltremodo accurato e diligente, non abbia data spiegazione alcuna de' piloni, che con tutta precisione e diligenza veggonsi espressi nella sua medaglia. Egli la riproduce per dimostrare, che l'edifizio ivi scolpito rappresenti non già il porto d' Ancona, ma il ponte sul Danubio, costrutto da Traiano nella seconda guerra Dacica. La quale opinione è sostenuta da insigni archeologi , ma impugnata da altri di non minor conto : il che ci astringe a tenerne ancor noi breve ragionamento, affinchè possa ognuno con accerto giudicare qual de' due edifizii fosse nella medaglia rappresentato, se il porto d'Ancona. o il ponte sul Danubio.

Dione Cassio, o per dir meglio Xifilino suo epitomatore (a), nel descrivere questo ponte fatto erigere

<sup>(</sup>a) Trajanus pontem lapideum in Danubio faciundum euravit, quo equidem nomine digne satis admirari eum noqueo . Nam etsi catera quoque Trajani opera sunt magnifica, tamen is pons longe umnibus antecellit. Ejus pontis pila sunt 11 ex lapide quadrato: singula ,

da Trajano sul Danubio, afferma che in generale era costrutto di pietra, e che in particolare avea 20 pile, formate da grosse pietre lavorate. Dice in oltre che l'altezza di ciascuna pila senza il fondamento era nulla meno di 175 palmi, e che la corda degli archi giungeva in ognuos sino a 198.

va in ognuno sino a 198.

Dimensioni tanto colossali fecero dubitare della verità di una tade descrizione; per lo che nella nota apposta al citato passo di Dione, il dotto editore Reimaro dice (a) che vir peritissimus Gauterius (b) ex solia architecture legibus falsitatem descriptionis odoratus est. Sed es: inspectione ruderum certius sie judicavit illustris Comes Marsilias. Il Conte Marsilia dauque, l'illustre fondatore dell'Instituto di Bologna, in una sua lettera(c) del 27 aprile 1715, diretta al dottissimo P. Montfacte

Edit. Reimari. 10m. 2. Hamburgi 1752.

(2) Nota 92 ad locum Dionis de ponte Danubü ex cit. edit.

Dioo. Reimari 10m. 2. p. 1128.

(b) Traité des ponts. Paris 1716. 8. p. 2. (c) Pubblicata nel tom. XXII del Giornale de Letterali d'Italia.

prater fundamentum, altitudine pedum CL, latitudine LX. Distant istre to istervollo CLXX pedum, nature funcisitud neivortee. Quis vore sumptus in istud opus factos, quis monte funcione mon admerciur, quo rinquilea pila in funo magno et aque vontione, noloque limono dispra una cum curuar cius funnitus idio overti non posturit? Latitudinem vero faminisi dati, non quod majorem non occupettimem vero faminisi dati, non quod majorem non occupettimem, contique ficiando iti no locis optisman part, hujus sit latitudinis. Quanto autem magisi illie, e spationo tagno descenden, ae rurura in tagnum natius procedene, in artune concluditor: tanto et republius fit et profindius; at il quoque ad difficul denta structure posite tenda. 2x quo Trajusi magnitudo amini intelloj fasile minimi ped extant pila qiu, quani ex tubiamnodo de causa fateta ini, ut constit ex in piliti este quod humano ingenio effici non possit. Hune pontem Trajunus feeti, metuan in Danakho frigorius congleciales, (Momani, qui turus funes curus, bellum inferretur; ut co caus possit per postus copius facile traducere. Sed Hadriana corius metuare imperiorene, qui streum disturberi iurit. Dionis vel poius Kiphilai Lika LXVIII. Trajusus. p. 1199-Edit. Reimari. 100. 3. 4 malurgi 1752.

con, c'a assicura che il ponte costrutto da Trajano sal Danubio, per unire le due ripe della Misia e della Lacia, era un'opera di gran lunga inferiore all'atta fana, che nel mondo ha usurpato e goduto mercè delle relazioni esagerate di Dione. Siffatto ponte, ei soggiunge, è un'opera delle più mezzane fatte da Romani; e se a ponti moderni si paragoni, è molto da meno di quello di Santo Spirito, edificato sul Rodano, per unire la Linquadocer, con la Provenza.

Le assertive del Marsigli, che militò lungo tempo sul Danubio, son fondate sopra d'un accurato e diligente esame de ruderi del ponte Trajano, vicino a'
quali ebbe l'opportunità di gitare un ponte di barche
per far passare l'esercito dell'Imperadore Leopoldo nella Dacia Ripense, ora la provincia di Valachia. Preziosos furono le osservazioni fatte dal Marsigli lungo
le rive di quel fiume, e che consegnò in una sua opera di sei volumi in foglio, adorna di eleganti svole (a).

Nel 2.º volume di essa, che con gli altri fu pubblicato nolto dopo la citata lettera, son raccolte le notizie tutte che risguardar possono il ponte Trajano insieme con le sue più mimite particolarità.

Dalle medesine conosciamo, che questo ponte era situato a 5 miglia d'Italia sottocorrente all' ultima ca-teratta di quel fittme, denominata Demyrcequi, o Porta di ferro, e che altre vestigie non restavano fuori acqua, se non che le due spalle, ciascuna con uno specnoe triangolare sopra corrente. Ad ognuna di esse erano attaccati due muri, che si prolungavano sulle ripe, e che indicavano residui di fortificazioni alle due teste del ponte.

<sup>(</sup>a) Description du Danube traduile du Latin. Haye 1746, chez Jean Swart. in fol. L'edizione Latina su impressa in Amsterdam nel 1726. in Fol. Mass.

Le pile ch' erano a mezzo il fiume, non più sorpassavano col loro vertice la superficie delle acque, essendo state ruinate dalla gran quantità de' ghiacci, e d'altri galleggianti ; e soltanto in tempo di acque basse si osservavano in taluni siti , e se ne avvertivano i residui, per lo moto vario delle acque che vi passa-

van sopra.

Col mezzo poi di scandagli riuscì al Marsigli di riconoscere e determinare la distanza fra pila e pila, ch' era di circa 131 palmi, mentre la spessezza di ciascuna era di palmi 22 1, e la sua lunghezza di palmi 45, oltre lo sperone triangolare della lunghezza di palmi 7 1; il quale si vedeva adoprato soltanto sopra corrente di ciascuna pila.

Con operazioni trigonometriche determinò parimente la distanza da spalla a spalla, che trovò di 3300 palmi, cioè un poco meno di quello che sarebbe stato di bisogno per aver 21 archi, e 20 pile delle demensioni sopra indicate. Oltre a ciò notiamo qui alcu-

ne altre sue osservazioni.

Il masso delle pile era tutto traforato in croce da tre ordini di buchi, che certamente furono occupati da catene di legno, per legar le pareti de cassoni adoperati in fondarle. Forse nella parte inferiore v'era qualche altro ordine di simili buchi, otturati poi e coverti dal limo e dal fango.

Le pile non son formate di grosse pietre lavorate, come dice Dione, ma l'interno di ciascuna sino alla terza parte della spessezza, è costrutto con sassi vivi , che si raccolgono nelle sponde del fiume ; le altre due terze parti sono composte di mattoni di smisurata grandezza. Questo metodo di costruzione fa chiaramente conoscere, che le pile furon fabbricate a mano dentro cassoni con fondo , per lavorarvi all'ascintto.

Il fondo del fiume nel sito del ponte non è mul-

le o fangoso, come francamente afferma Dione, ma composto di dura arena, mischiata con minuta ghiara; e perciò atto a sostenere i cassoni con le pile delle di-

mensioni e grandezze sopraccennate.

L'altezza delle acque trovata nel sito del ponte è varia, ma la maggiore non oltrepassa i 22 palmi e mezzo; e non è poi soggetta fuorchè a discrete alterazioni.

Dall'nna e dall'altra parte del ponte vi è una campagna piana, elevata per circa 3o palmi dal pelo ordinario del fiume, e d'un'estensione sufficiente a far-

vi manovrare due corpi d'armata.

Il Marsigli dopo riferite tutte queste particolarità. a ragione sostiene, che le pile da lui rinvenute non sarebbero state forti a sopportare que'grandi archi di pietra cotanto amplificati da Dione ; e perciò egli crede che la celebrità di quell'opera si è continuata infino a noi , solo perchè niun professore d'antichità ha fatto un diligente confronto fra le parole di questo istorico e la figura del ponte delineata nella colonna Trajana. In questa figura ( tav. 6. n. 6. ) altro non si riconosce essere di pietra, fuor che le pile sino all' impostatura degli archi; i quali appariscono esser di legno, come di legno parimente mostransi essere il pavimento del ponte, e le sue sponde.

Ed in vero potrebbe mai credersi, che il popolo Romano bramoso di far comparire sempre più magnanimo e grande il proprio Imperadore presso tutte le nazioni dell'universo, si fosse contentato di rappresentar di legno quegli archi, quando al contrario fossero stati costrutti solidamente di pietra? Certamente che no. E perciò il Marsigli ripete il bell'aforismo, che noi siamo meno certi de fatti degli Antichi quando sono attestati dagli scrittori, che quando gli raccogliamo da marmi e da metalli: poiche questi essendo stati esposti alla vista, ed alla critica de' popoli, faceva mestieri che vere fossero le cose in essi effigiate ; e per l'opposto era agevole agl' istorici, o non abbastanza istruiti de fatti, o pure adulatori, lo scriver ciò che loro più tornava a grado, non essendo i loro scritti così comunemente conosciuti e letti.

Infiniti errori adunque si sarebbero risparmiati se fatto si fosse il confronto diligente desiderato dal Marsigli tra le parole di Dione, e l'effigie del ponte sul Danubio, espressa in uno de bassorilievi della colonna Trajana; e datri errori ancora si sarebbero evitati se un simile confronto si fosse instituto tra l'effigie medesima, e l'altra che si contiene nel rovescio della riferita medaglia di Trajano. Amendue presentano il prospetto di due edifizii, i in tutto diversi tra loro, per indole, destinazione, e carattere. E che noi diciamo il vero, si mettano l'uno a fronte dell' altro, e se ne faccia il paragone dal Marsigli proposto.

sis scorgerà che l'effigie scolpita nella colonna Trajana rappresenta un ponte a più archi, disteso in linea retta a traverso al fiume, ed ineastrato con le sue estremità nelle due sponde opposte; sulle quali poi conginnte al ponte si osservano talune opere di fortificzione, di forma quasi rotonda, che in altezza non oltrepassano il parapetto del ponte istesso (a)

Si vedrà anora che le medesime opere son di fabbrica, come le pile, e che queste non superano l'impostatura delle centine di legno, le quali sostengono un pavimento parimente di legno. E finalmente si coserverà, che sul pavimento, ch'è orizzontale ed in piano con la campagna, non si eleva altro che un semplice parapetto, composto di travi inorciati, come tutt'i parapetti degli ordinarii ponti di l'egno.

Nell'effigie poi espressa nella medaglia si vede un molo ad archi e piloni, isolato in mezzo alle acque, di figura semicircolare, con tutte le altre particolarità

<sup>(</sup>a) Vedi la colonna Trajana pubblicata da Sante Bartoli.

di sopra riferite. Or da questo confronto non apparisce chiaro, che le due effigie sieno considerevolmente diverse fra loro? Ed in vero, dritto è l'edifizio nella colonna Trajana, semicircolare nella medaglia; in questa l'edifizio è isolato in mezzo alle acque, in quella parimente sta in mezzo alle acque, ma con le sue estremità attaccate alla terra. L'edifizio dritto nella colonna Trajana regge un semplice pavimento di legno; il semicircolare nella medaglia sostiene non solo il pavimento, ma una fabbrica a due piani, con due alte torri rettangolari all' estremità ; laddove l'edifizio dritto ha nelle sue estremità fabbriche rotonde, e molto basse. Finalmente se si suppone distesa una catena fra le due estremità dell' edifizio dritto, essa non viene a racchiudere veruno spazio d'acqua; ed all'opposto, fatta una simile operazione nell'edifizio semicircolare, si chiude un'aja di mare bastante a formare un bel porto isolato in mezzo all'acque.

E pure differenze così notabili non furono avvertite da sommi uomini, tra quali convien annoverare il Conte Marsigli, e lo stesso rinomato Ab. Eckel.

Il Marsigli, come già dicemmo, francamente sostiene (a) che l'edifizio nel rovescio della medaglia di figura semicircolare, e con tutte le altre particolarità

<sup>(</sup>a) Il Conte Marsighi ed 2.º tomo della sua opera alla page. So a 31, coi si equirme, da trete, comme t Emperar Tripina at timmortalisi par le Medialite froppéte à l'occasion de chemia qu'il a construiri, on a pas manqué de los lattre auxi in anjet de ce prande Courrege. Le comparation de la transportant de la comparation del la comparation de la comparation del la c

rappresenti il ponte sul Danubio, espresso dall'arco scolpino nella medesima; e che in vano, com'ci dice, si piglierebbe per lo porto d'Ancona. Non è poi vero, continua il Marsigli, che sopra della medaglia vi sieno due archi; come alcuni affermano, ma un solo; e que' due credatti archi all'estremità dell' edifizio non sono tali, ma bena due ingressi al ponte.

Or a ben comprendere ciò che dice il Marsigli, fa d'uopo considerar diviso l'edifizio istesso in tre parti, cioò nella torre a destra, nell'altra a sipistra, e nella fabbrica intermedia. Questa presenta nella sua base una gran curva, che egli crede sia un grande arco, impostato sopra i basamenti delle due torri; le quali

ee qu'on prend pour des arches, sont deux endroits par ou l'on va sur le Pont, qui ont quelque rassemblance avec les entrées du Pont dont il 3 agit.

E qui il Marsigli frappone nel suo scritto quattro medaglie di cui la 2.º contiene l'effigie del porto d'Ancona da noi sopra descritta; indicoti continua:

Le corde, on la chaine, et le petit Nouire qu'elle regleme, de la figure de ceux dont les Romains es revolents une le voirere, merquet de situation avoningeux du ce pout dans une anietie naturellement qu'il y aveit pour ainsi due forma un cordon d'ouverne, prave que l'organ ca avoit construit dens tous les codoits où le lit du flevore se retrects de vivine qu'une groges des voilles, par ou la Boure pour corte et le canada de l'est de la compart de l'est de l

inisime col presunto acco costituiscono il prospetto dell' edifizio espresso nella medaglia. È bene adunque di analizzare questa rappresentazione, dopo avere stabilito la figura che pigliar dee in prospettiva un edifizio incurvato secondo la semiprificita del cerchio, col concavo rivolto allo spettatore, e piantato interamente ad un sol livello jil qual cidizio inoltre abbia alle sue estremità due torri prismatiche a base rettangolare, situate ciascuna con un lato sulla corda del semicerchio.

Secondo questi dati l'edifizio ne suoi diversi piani orizzontali dee mostrare linee rette nelle torri, e linee curve nel concavo, in cui il perimetro della base diventa un grande arco ellittico con la corda in basso. e coll'elevato in alto; da tutt'i ponti del quale perimetro istesso debbon sorgere corpi verticali, come colonne, pilastri, voti sopravoti, ecc. Inoltre nel concavo le altre linee orizzontali parallele alla base pigliano parimente forme arcuate ; e quasi concentriche al grande arco ellittico delle base. Or tali appunto sono le linee de diversi piani dell'edifizio nella medaglia; e perciò il grande arco ellittico nella parte inferiore della fabbrica, che sta fra le due torri, esprime non già l' Alzato d'un arco di ponte, ma sì bene il Perimetro della base dell' edifizio nella sua parte semicircolare ; da cui poi si elevano a perpendicolo corpi verticali. come colonne, pilastri, ecc.

Ne si creda che le regole di prospettiva fossero state ignorate affatto a que' tempi . L' impressione sopra medaglie di varii montumenti architettonici, come l' Amiteatro di Tito, il Foro Domiziano, il Macello di Nerone provano il contrario ; anzi la medaglia istessa, di cui parliamo, serve maggiormente a dimostrar questo assunto.

Dato in fatti un edifizio dell'anzidetta figura, traforato da dieci aperture uguali , tramezzate da nove piloni parimente uguali; se si cerca di pojettarlo sopra d'un piano verticale, parallelo alla corda del semicerchio, e nella supposizione che il punto di veduta sia in quell'altro piano verticale che passa per lo centro normalmente al primo; da tutte queste ipotesi risulta che le aperture del principio de' due rami del semicerchio, quantunque uguali fra tesse, si deblon mostrare più picciolo di quelle che vengono appresso; in modo che le medesime vanno sempre crescendo di mano in mano che s'avvicinano al fondo o vertice del semicerchio. Così appunto si osservano nella medaglia pubblicata del Patarol, ed in quelle da noi prodotte nella tav. 6, n. 5. e 6, i che serve a smentire sempre più l'opinione, che le regole di prospettiva non eraao Dene intese a que't tempi.

Ma quando pure nella medaglia si fosse voluto esprimere il ponte sul Danubio, sezua stare troppo attaccato alle regole di prospettiva, perchè mai rappresentario ad uno, e non a più archi? Perchè porvi a fianchi due alte torri, ed indi mostrare isolata in mezzo alle acque tutta la composizione? Finalmente a qual uso que pinoli, o sporgenti perpendicolari da sotto del-

l' intradosso dell' arco?

Il Marsigli, come dicemmo, non fa parola alcuna de juloni; ed all'opposto cerca d'indovinare il siguificato emblematico della nave, e della catena espresse nella medaglia. Per arrivare a quest'intento, nocominica dal ricordare un fatto che aveva già riferito,
cioè che in una ripa dell'ultima cateratta del Danubio,
situata a cinque miglia sopracorrente del ponte, vè un
residuo d'antica torre, la quale, secondo la costante
tradizione del pases, serviva di guardia alla barriera
di ferro che chiudeva il passaggio della cateratta, istessa; cataratta larga circa 3:5 palmi, ed attrettanto lunga. Da ciò gli nacque il sospetto che quel sito fosse
ga. Da ciò gli nacque il sospetto che quel sito fosse

stato denominato Porta di ferro, forse da una catena distesa a traverso alla cateratta per impedire a' Daci di discendere co' loro legni verso il ponte per investirlo e distruggerlo; e che poi la catena espressa nella medaglia coniata con l'effigie del ponte, fosse appunto cuella ch'ei suppone situata nella cateratta,

Passa quindi il Marsigli a parlar della nave, alla quale, in proporzione dell' edifizio con cui essa è in composizione, non compete il nome ch'egh le da, cioè di piccolo hattello, t a que' che i Romani usarano sopra i loro fiumi : indi senza troppo diffondersi in ragionamenti, afferma che il hattello, e la catena simboleggiano la situazione vantaggiosa del ponte in un luogo naturalmente forte per la cateratte del Danubio, e per le opere d'arte. Or come importa moto al no-stro scopo il significato emblematico della catena, e della nave, grande o piccola che questa sia; così ci sarà permesso di fare qualche riflessione intorno alla suiceazione datale dal Marsieli.

Una catena dunque la quale, come opera di fortificazione, sia stata distesa a traverso all'ultima cateratta del Danubio, affin di chiuderne il passaggio, è un sospetto che formato da un militare distinto, quale si fu il Conte Marsigli , dee fare un qualche peso: ma il supporre che la catena istessa dalla distanza di cinque miglia si fosse figurata come visibile, per chiudere un quadro di tanta ampiezza sino al ponte . dal cui sito non poteva certamente esser veduta; è una supposizione tanto inverosimile da non potersi ammettere in modo alcuno. Strana in vero sarebbe stata la rappresentanza di un tal quadro sul rovescio di una medaglia, che mentre doveva mostrare un insigne monumento tal quale esisteva in realtà , lo rappresentava alterato, e quel ch'è peggio negli oggetti posti sulle prime linee.

In quanto poi al significato della nave ancorata nel concavo d'un edifizio semicircolare, isolato in mezzo alle acque, con catena che ne chiude il concavo; pare non possa esser dubbio alcuno, che questa composizione esprima un luogo per ricovero di navi , e non mai la situazione vantaggiosa d' un ponte sopra d' un fiume,

Più cauto sarebbe stato il Marsigli nelle sue supposizioni, se avesse avuto presente una medaglia di Settimio Severo (tav. 6. n. 7.), che nel rovescio mostra lo stesso controverso edifizio (a), cioè o il porto d'Ancona, o il ponte sul Danubio. Questo ponte, edificato gia da Trajano, fu distrutto dal suo successore Adriano, come dice Dione, per timore che i barbari non passassero facilmente nella Misia , dopo aver oppressi i custodi del ponte. A' tempi di Settimio Severo adunque, che visse più di 70 anni dopo Adriano, il ponte sul Danubio era stato già da lungo tempo distrutto; ed all'opposto sussisteva in riputazione il porto d'Ancona : quindi non è da presumersi, che nella medaglie di Settimio Severo siasi voluto esprimere un monumento sparito, e non già uno sussistente e celebrato. La medaglia dunque di Scttimio Severo risolverebbe da per se sola la quistione, se questa non si trovasse già risoluta da' soprarriferiti confronti.

Frattanto il Marsigli in questi suoi travedimenti può dirsi fortunato dopo aver avuto per seguace il celebre Ab. Eckel (b).

 <sup>(</sup>a) Vedi la descrizione che ne fa Eckel nella nota qui appresso.
 (b) Ecco la descrizione dalaci dall' Ab. Eckel della medaglia di Trajano, nella quale vien rappresentato il porto d'Ancona. Doct. Num. Vet. tom. 6 pag. 427. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. S. C.

Arcus Pontis Turri utraique munitus , infra in undis navicula AE. I. II. Mus. Cas.

12

Questi, Alemanno e quindi interessato alla gloria de Questi, Alemanno e quindi interessato alla gloria de trovare in metallo, come già vi era in marmo, un'altra pruova del monumento, a cui Trajano fu forzato, dal coraggio degli abitanti delle sponde di quel fiume; desiderio in parte scussbile, in quanto che rende omaggio alla memoria di que bravi, che combattendo morirono per difendere il loro paese dalla dominazione straniera.

Il Signor Linotte all'opposto, Romano ed Archietto, cioè giudice competente a poter conoscere la natura di questi edificii e confroqtarme l'effigie, si esprime ne' seguenti termini: (a) » chi amasse di fare n un confronto più esatto per trovare una conformità n fra la medaglia, ed il ponte sul Danubio, si prenda la pena di consultare l'incisione della colonna

Areus Pontis utrinque turri munitus, et in ponte et in turribus stant excubia. Infra in aquis navieula expanso velo. AE. II. Mus.

Hime numnum sepini promulgatum reperio, sed cum varia Tr. Potests., jam XII, jam XIII, jam XII, visitis nempe notic Tr. casares neque hie eo loco sati integer, numerum XVI afferre videt consimilar typum jam vidimus in munic Trajani inter numors orgasioni municipal production in municipal production de dent. Quare et in definicado praeretti numi typo variant ententia: Vide qua ad landatum Trajani numum observevi.

<sup>(</sup>a) Pag. 85, e 86,

» Trajana fatta da Sante Bartoli, copiata fedelmente » dall'originale, e resterà persuaso che la medaglia a rappresenta un arco di legno costruito su' piloni di

» pietra, al di cui principio si scorge un arco di ma-

» teriale per l'ingresso, e due archi di muro sul fiu-» me, ai quali si congiungono quelli di legno. Questo

» mirabile ponte costruito da Trajano, e distrutto da

» Adriano, è descritto da Dione Cassio. »

Fin quì il confronto del Signor Linotte, il quale trova conformità perfetta tra un ponte che ha per oggetto di legare le parti che l'acqua divide, ed un edifizio del tutto isolato in mezzo all'acqua. Tanto lo spirito di parte ha preoccupato l'animo del Signor Li-

Inoltre dopo aver egli a lungo inveito contro de' Bissaria opinione moli ad archi e piloni, rapito da una immaginazio- del Siguor Linotte ne pittorica anzi che architettonica, consiglia (a) nella vessero variato si-

stema di costruzione da un porto all' altro.

(a) Linotte pag. 92. In questo golfo ( di Pozzuoli ) hanno costruito i porti con un sol molo; vediamo se hanno seguito ciecamente questo stile anche nelle altre spiogge, come suppone il Signor de Pa-zio. Il littorale Romano è aperto ove sbocca il Tevere, e le punte di Anzio e di Palo sono troppo discoste per dargli l'idea d'un golfo. Claudio fabbricò il porto alla destra del Tevere: ma in qual modo n'eseguì la costruzione? Forse con un solo molo ad archi e piloni, per uniformarsi ai porti del golfo di Pozzuoli? No certamente: la località esigeva costruzione diversa: due furono i moli, e senza piloni, e siccome la bocea del porto sarebbe stata soggetta ai venti di Libeccio, e Ponente, vi fondò altro molo avanti, acciò servisse di oppo-sizione. La spiaggia di Centocelle è la medesima di quella di Ostia, La pringgia ai Callocette e la meacinna di gattia di Orlia, ce è equiement eoggetta, e perici Trigiano formò di porto quasi ri-mile a quello di Claudio, incurvando però di più il molo stiutro, che è il più lungo, per riparare il porto dai vesti di Mesogiorno-Libeccio. I piloni non sussistono, e quei pochi nel braccio destro, più corto e quasi retto, non formano sistema di contractori. Il piecolo corto e quasi retto, non formano sistema di contractori. Il piecolo porto d'Astura fabbricato non so da chi , ha quasi la medesima figura di quello di Civitavecchia, con differenza che il braccio destro è il più curvo, perchè esposto alle tempeste, ed è attaccato al Capo di Astura; verso levante, e senza piloni; il sinistro braccio più corto, è quasi retto, ed è interrotto da tre aperture, che sembra siano stato costruzione de' porti non sapremmo quali ardite licenze, ad esempio, come egli dice, degli architetti di

preate, ove appunto non v'è da temere, perchè verso terra; la bocca del porto soggetta troppo ai venti di Scirocco-mezzogiorno, su riparata da altro molo, come quello di Ostia, e Centocelle. Questi tre porti non hanno alcuna cosa di comune con quelli del golfo di Poz-zuolo. Anzio fu un altro porto costruito con differenti principii, perchè variavano le circostanze locali: il molo destro attaccato al Capo, si prolunga verso Levante, incurvandosi poco a poco; il sinistro parte da terra eon una dolee eurva, e termina all'indentro dell'estre-mità del destro. Non si costruì isola, o molo avanti la bocea, non v' era necessità; il molo destro si opponeva a tutti statti . Il porto di Terracina fu anche costruito in maniera poco dissimile di quello di Anzio; però il molo destro partiva dalla spiaggia, avanzandosi in mare verso Levante, con una curva quasi circolare, rientrante in se stessa fino ad un certo punto verso trumontana, ove staccandosi la-sciava un' apertura con l'altro braccio di molo sinistro più corto, per scava un aperuar con i curo praeces at mon naturo più corso per l'entrata de bastimenti. Il molo destro era sufficiente per garcatire il porto dei venti di mestogiorno, e tibeccio: niuso pilone, nius arro, e sistema differentissimo da quello ussto nel goffo di Postuoli. Pat-siamo al porto d'Ancona: esso è farmato da un solo braccio, e sicurumente senza piloni. Or se Trajano fosse stato così schiavo di seguire il sistema dei migliori porti costruiti fin allora, avrebbe do-vulo fabbricarlo come quello d'Ostia, di Centocelle, d'Astura, di Anzio, intanta più, che Ancona è in una spiaggia aperta; ma egli si è slontanato da questa schiavità, che suppone il de Fazio innata ne-gli uomini, ed ha fabbricato un sol molo, perchè uno solo rendeva sicure le navi ancorate in quel luogo. Se si potessero esaminare tutte le costruzioni del porti fatti dagli Antichi, si troverebbero tutte diffe-renti ed adattate alle circostante locali: citizmone qualch uno. Il porto descritto da Virgilio ( § 41. ) Crebrescunt optate aura ecc. era costruito con due bracci di muro , in forma d'arco . Il porto di Baja fatto da Marco Agrippa non aveva ne bracci, ne isole avanti, ne piloni; egli scavo alcuni canali affinche comunicasse il mare col lago Lucino, e ne fece un porto. (Dionis Cassii Nicai Rom, hist. lib, XLVIII Xilandro interp.) Il porto di Brindisi era formato da due braeci eurvi, ed aveva le boeche molto anguste, e l'isola avanti ( M. Ann. Lucani de bello civili lib. 11. ver. 608. ) Il celebre porto di Alessandria aveva un isola avanti , chiamata Pharon, la quale formaya due ingressi , sebbene sembri dalla descrizione di Dione Cassio che avesse una sola entrala: quest'isola cra congiunta Lunau casava ent avette una vone neumo i quest toda tra conquinta alla terra ferma con ponti, o con un solo ponte (Dion. Cair. hist. Rom. th. XLII. Xilan. interp.) Bellusima è poi oltronodo la descrizione Omerica del porta di Forcine, i quale ora formato da due lati curvi , che difendevano da fiutti del mare ed anticuravano la

Trajano; i quali nel formare il porto di Civitavecchia, e quello d'Ancona, amendue in un'aperta spiaggia, cioè in circostanze simili , cinsero il primo intorno intorno con due braccia di moli , ed un antenurale ; e garentirono il secondo con unico molo, dritto, e perpendicolare alla terra. Ciò non ostante, ei soggiunge, un sol molo rendeva sicure le navi nel porto d'Ancona, Quest'ultima proposizione, che gli architetti di Trajano non manderebbero buona al Signor Linotte, oltre ad essere riprovata dalla ragione, vien dal fatto solennemente smentita; perciocchè il moderno porto d'Ancona ( tav. 5. fig. 3. ), che non ha niente che fare coll'antico, tiene non solo a destra il molo da lui mentovato, ma un altro molo a sinistra, di cui ha dimostrato tutto il bisogno ; così, che ora è cinto da due moli, presso a poco come i porti di Astura, d'Ostia, di Civitavecchia, di Anzio.

Le fantatiche licenze consigliate dal Signor Linotteon sembrate a lui stesso cose tauto inconsiderate, da credersi in dovere di corrigerle in parte, col dire che i sistemi debbono variate a seconda delle circostan-ze, e delle combinazioni de linegli. Quindi per far vedere come gli Antichi han saputo saggiamente variare a norma di esse, accuma i sistemi , quali ei gli interpreta o gli ha per veri , de' porti di Brindisi, di Baja, d' Alessandria, e sino del porto nel kido Italico secondo la descrizione di Virgilio, e del porto di Forcine giusta la dipintara che se ne legge in Omero. Il bacino di quetti ultimo dice ch' era difeso da due brac-

tranguilliá nell'interno alli bastimenti (Omer. Odyn. N. XIII. ver. 91). È it troppo toto al Signor ingegnere de Fazio di supporre gli attaitisti il sciocchi di seguir un sistema senza ragione, sobbiene ripie-no di inconvenienti. Essi sono stati e saranno i nostri menetti, e ci hanno insegnato a variare i metodi, ed i sistemi di costrutione, ssecondo le circolanze locali:

cia di moli curvi nel modo stesso di quello adombrato da Virgilio: e che il porto poi di Terracina era cinto da un molo quasi semicircolare, che partendo dalla spiaggia circondava l'aja semicircolare del porto ma prima di giungere nuovamente al lido, s'arrestava, per lasciare un'apertura, che serviva d'ingresso al porto. Il Signor Linotte nota con compiacenza che un tal molo non aveva ne archi , ne piloni ; e subito soggiunge ecco un sistema differentissimo da quello usato nel golfo di Pozzuoli : val quan'o dire, che aveva il gran pregio d'opporsi al cammin libero delle correnti torbide per obbligarle a deporre nel bacino del porto una porzione delle materie che carreggiavano. Ma egli ha omesso di dire che un siffatto bacino, invaso dal limo e dalle arene si è da lungo tempo convertito in campo, dove si semina frumento e vi sono piantati alberi (a). E qual altra ha potuto essere la ragione di un tale avvenimento se non quella da noi ora recata, e pria più volte sostennta?

Proceede poi il Signor Linotte a favellare del porto di Ilaja, e lo confonde col porto Giulio, formato ne' laghi Lucrino ed Averno; i quali comunicazno tra loro per mezzo d'un breve canale, mentre un altro metteva in comunicazione il Lucrino col mare. Di rincontro allo slocco in mare di questo secondo canale, ora interrito, si osservano sott acquia le reliquie d'un esteso antemurale formato da otto piloni, che insieme con tutte le altre opere relative al porto Giulio furono

<sup>(</sup>a) Così si espisse Constorn Dom. Ant. de Historia Terracineuris de N. Piona y poli si è, pepo 3.6 De porto Hernacinasi. In them y poli si è, pepo 3.6 De porto Hernacinasi. In bil rerum evente limo puellatisi sucreto, pressique congesti terra et contineas et ibidem framestam seritur el arboreta abaust. Eum restrituitar delitur Antonian Plus Inpu, equi imperio esconsilian festa defettu est monitorilar ille arrosona sulgo Montoni. Islas super re its daportur relialisio.

eretti da M. Agrippa , a cui il Signor Linotte attribuisce la costruzione del porto di Baja, che altro non ha avuto e non ha di porto, che quel poco che dee alla natura, non riconoscendo nulla dalla mano dell'uomo. Lo stesso Ingegnere parla ancora del porto di Brindisi , che descrive cinto da due moli curvi con l'isola dinangi ; laddove questo porto non consiste in altro che in un seno naturale di mare, incastrato nella spiaggia, che comunica col mare per mezzo d'un breve, e stretto canale, soggetto continuamente ad interrirsi (tav. 5. fig. 2. ). Niuno antemurale quindi , niun braccio di molo contribuisce alla formazione del porto di Brindisi, come falsamente afferma il Signor Linotte. Ei dice in fine d'astenersi dal portare altri esempi , forse per non divenir nojoso; ma se gli avesse addotti, avrebbe non volendo sempre più dimostrato, che l'architettura de porti è regolata da leggi , altre essenziali ed invariabili , altre arbitrarie bensì , ma circoscritte du limiti così stretti, che diventano, al pari di quelle, costanti ed immutabili.

### PORTO D'ALESSANDRIA.

Il Signor Linotte, vago di sostener l'opinione che gli Antichi non avessero nella costruzione de porti seguito un sistema costante, cita in compruova il rinomato porto dell'antica Alessandria. Il che ci ha obblicato al esaminarne le particolarità, e tenerne breve ragionamento: e confessiamo il vero di saperne molto grado al Signor Linotte, poichè da questa necessità e dal fatto esame abbiam cavato, se pure non abbiam traveduto, nuovi luminosì argomenti ad illustrare e fortificare il nostro assunto,

E prima d'ogni altra cosa ci giova di esporre cou distinzione lo stato antico di quel porto ; in che ci . 80

varremo dell'autorità del geografo Strabone , che ne dà una descrizione accurata; e faremo eziandio uso dell'autorità d'Irzio, che ne ha lasciato non brevi cenni nel racconto della guerra Civile, e di quella sostemuta da Cesare dentro Alessandria istessa.

Alessandria , secondo Strabone (a), era bagnata a mezzo giorno dalla palude Mareotide , ed a settuntione dal mare Mediterraneo , che in quel sito formava un golfo circoscritto da due promotorii , uno ad oriente chiamato Lochiusa y l'altro ad occidente , di cui i-gnoriamo il nome , non avendolo indicato nè egli nè altro antico scrittore.

Descrizione del posto antico d'Alesanadra,

A picciola distanza dalla città dirimpetto alla medesima era un' isola denominata Pharos, la quale estendendosi in lunghezza dinazui al golfo istesso, e quasi chiudendolo, ne formava un porto con dne bocche opposte. Era questo diviso in due da una lunga diga, che univa la città all'isola. La diga a ciascuna dell' estremità aveva un ponte, con cui si congiungeva al continente ed all'Isola Pharos. Da questa circostanza siam condotti a credere che tanto lione (b), quanto Appiano Alessandrino (c), nell'indicare una tal diga, rammentano i due sopraccenati ponti; per sotto a'quali si conservava a' legni la comunicazione dall' una all'altra parte del porto. Dalla narazione poi d' Izios embra raccogliersi, che ciascuno de' due ponti fosse d' un arco solo (d).

Quanta poi fosse stata la lunghezza della diga, non sapremmo dirlo, poichè Strabone la denomina He-

<sup>(</sup>a) Lib. 17.

<sup>(</sup>b) Lib. 42. (c) Lib. de bello civili.

<sup>(</sup>d) Quo facto imperat pontem adversus hostem pravallari, et quo exitus navibus erat fornice extructo, quo pons sustinebatur, kapidibus obpleri, atque obstrui De bello Alexand. c. 19.

ptastadium, donde apparisce che fosse stata lunga sette stadii; ed Irzio, che la chiama con la generica indicazione molem, le assegna goo (a) passi di lunghezza. Che che sia di tali testimonianze, pare potersi francamente dire, che la diga era ben lunga e che giungeva presso a poco a 5000 palmi.

Îl porto naturale d'Alessandria, come dicemmo, era diviso in due dell'Eptastadio, cicie in occidentale ed orientale; il primo portava sotto i Romani la denominazione di *Eunostus Portus*, e'I secondo quella di *Ma*grus Portus, o vvero Porto propriamente detto.

La bocca di questo aveva per limiti a destra la punta orientale dell' isola Faro, ed a sinistra il promontorio Lochia, al quale erasi aggiunto una scogliera per rendere più stretto l'ingresso del porto. Poggiava questa scogliera sopra punte di rocce che si elevavano sino a fior d'acqua , ed era poi chiamata Acrolochias , cioè punta del Lochia. Nel mezzo della bocca v'erano molti scogli naturali , alcuni nascosti sott'acqua , altri eminenti, che ne rendevano difficilissima l'entrata. Per impedire che di notto non vi urtassero i legni, fu eretto sulla punta orientale dell' isola la famosa torre del Faro, opera di Sostrato da Gnido, che la costrusse sotto Tolomeo Filadelfo , 289 anni avanti all'era Cristiana. Siffatta torre era piantata anche sopra roccia . che veniva hattuta da tutt' i lati dalle onde ; aveva più piani , intorno a ciascun de' quali stava una sala sostenuta da una fila di colonne. La sua altezza cra poco meno di 500 palmi, ed alla sua sommità vi si accendevano fuochi durante la notte, i quali si scorgevano a 300 stadii in mare . Era troppo necessario che vi fosse un segnale così rilevato, perchè i naviganti potessero con sicurezza guadagnare il porto, essendo

<sup>(</sup>a) De bello Civili lib. 3. c. 102.

ivi la spiaggia molto bassa, oltre all'essere pericolesa per una quantità di scogli e di sirti. Finalmente concorreva a segualar la torre la seguente iscrizione: Sostrato da Guido, jugliuolo di Deziphane agli Dei protettori, favoreodi a noviganti (a).

Il lacino del porto era tranquillo tanto , quanto n'era ardua l'entrata ; l'ancoraggio vi era eccellente , e la profondita delle acque così grande, che i più grossi legni potevano avvicinarsi fin presso al lido , per lo sharco delle merci.

Entrato nel porto, si scorviva a man sinistra il quartiero de' Palagi Real; indi s' incontrava una picciciola isola detta Antirrodos, e e procedendo verso il mezzogiorno, si vedeva il Teatro, poi il Posidium, o il gran tempio dedicato a Nettuno, che comunicava coll' Emporium, o sia col luogo dove si radunavano i Comunericanti per trattare i loro alfari. Veniva appresso il palazzo Timonium, ed indi il luogo detto Apostases, e poi il Cesareum, o il tempio eretto alla gloria di Cesare. Il resto del porto fino all' Eptastadio conteneva gli arsenali della marina, e diversi altri edifizii appartenenti a' più comodi ed agiati citadini.

Al di la dell' Eptastadio vi era il porto Eunosto, li unale quantunque piu spazioso del primo, pure era poco frequentato. Esso conteneva arsenali, forniti di tuttocciò che faceva d' uopo al servizio della marina. Il suo lacino era tranquillo, e la profonditi delle sue acque permetteva anche a' più grossi legni di potersi avvicinare alle sponde. Dal lato del largo varii scogli ne rendevano puranco difficile l'accesso.

Tra le tante particolarità del porto d' Alessandria narrate da Irzio, sarà pregio dell' opera farne notare due in ordine all' Eptastadio, per valercene a suo luo-

<sup>(</sup>a) Strab. l. c. Commiss. d'Egypte, Etat ancien de la ville d'Aels andrie.

go; cioè che a'tempi di Cesare era molto angusto (a), è che il mare lambiava le sue pareti (b).

Fin qui dello stato antico del porto d'Alessandria. Giova ora esaminare il moderno, servendosi delle grenele eti pesci
testimonianze che giungono fino a' tempi nostri; prin-parague di quento
cipalmente delle importanti osservazioni e ricerche, fatte durante la spedizione dell' armata Frances in Egitto, e ripubblicate a Parigi nel 1823; nè tralasceremo, oltre a queste, di approfittarci di alcune notizie
che si trovano nella dotta memoria sopra Alessandra,

leta nel 1731 dal Signor Bonany all Accadenia Reale delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi (c).

L'Eptastadio adunque o diga, che a tempi di Cesare era strettisima, à iè andata di mano in mano ampliando, così che la sua minor larghezza, quando scriveva Bonamy, era ginuta sino a 200 tess, equivalenti a 1500 palmi in circa; per lo che l'sola-l'aro si era convertita in penisola. Presentemente la stessa larghezza si è maggiormente accresciuta, giungendo sino a 2100 palmi; come raccogliesi dalla pianta del porto d'Alessandria, pubblicata dalla Commissione di Egitto, e che noi riproduciamo in piccolo (tav. 5.

Questa fra le altre cose rendendo ragione del come sia accaduta una tale ampliazione, nota che i venti regnanti su quella spiaggia portano costantemente ver-

<sup>(</sup>a) Insula . . . . angusto itinere et ponte eum oppido conjungitur. De bello civ. lib. 3. c. 103.

<sup>(</sup>b) Alexandrini . . . seque per molem in mare precipitaverunt , et octingentorum passum intervallo ad oppidum enotaverunt . De bello Alexand. c, 18.

Pugnabatur a nostris ex ponte, ex mole; ab illis ( Alexandrini) ex area, qua erat adversus pontem, et ex navibus contra molem...

ldem c. 15. (c) Inscrita nel Tom. XIII delle Memorie di detta Accademia, , della Ediz. in 8 Amsterdam 1741.

so levante gli sforzi delle onde, le quali rodono, e distruggono i banchi calcarei delle sponde del mare; che inoltre le sabbie provegnenti da queste distruzioni sono depositate verso levante e scirocco sopra i differenti punti del lido; il quale è disposto in modo che, in relazione alle direzioni de' cennati venti , si converte in una specie di seno, nel cui tranquillo non possono non fermarsi in abbondanza le sabbie . Aggiunse che questa istessa cagione ha operato la distruzione della punta orientale del isola-Faro, ( divenuta oggi penisola ) e dell' antico promontorio Lochia . Osserva e considera parimente che la picciola isola Antirrodo ora è rasata, ed il resto sta nascosto sott'acqua, come pur anco una parte dell' antica città ; che questi luoghi sono andati sparendo, a proporzione che il mare ha distrutto il promontorio Lochia, che loro serviva di difesa, e che dal detrito di queste distruzione è venuto a formarsi il grande interrimento sopra del quale è fabbricata la moderna città d' Alessandria.

Per aver poi un'idea più compiuta de'eangiamenticaduti in quel littorale, hisogan notare ancora che non solo è sparito il Lochia , ch'era il promontorio all'oriente del golfo mentovato da Straboue, ma eziandio l'occidentale , che dal lato del continente limitava l'imboccatura del porto Eumosto , oggi porto V'ecchia; il quale , come abbiam detto di sopra , aveva un ingresso difficile, perché incombro di scogli e di sirti.

In fatti in uno de' combattimenti accaduti in Alessandria in tempo della guerra di Cesare, la bocca dell'Eumoto venne ristretta in modo, che appena poteva passarvi un legno solo (a); e ciò fin eseguito in prosenza della flotta nemica, che aveva certamente interesse d'opporsi a così fatta operazione: ciì che fa arresse d'opporsi a così fatta operazione: ciì che fa ar-

<sup>(</sup>a) Dione lib. 42,

gomentare che quella bocca doveva avere una pieciola ampiezza de una profondità parimente piecola di acqua. Or la medesima bocca presentemente ha nullameno che 1030 canne di larghezza, misurandola dal continente sino alla punta occidentale della peniosio. Faro ; e la profondità delle sue acque è grandissima nelle prime 655 canne, giungendo in un punto sino a 60 palmi, nelle ultime poi 375 canne va diminuendo bensi, ma non è giammai minore di 12 palmi; per le quali ragioni si renderebbe ora molto lunga e sommamente difficile l'arajetta chiusaru.

Donde mai è avvenuto îl cambiamento che si notat no tstato antico, ed il moderno ? La soluzione di un tal quesito è agevolissima dalle osservazioni della Commissione di Egitto, da cui raccogliamo che i venti che regnano su quella spiaggia , col portare gli sforzi della conde da mestro a scirocco, non solo han distrutti gl'imgombramenti chi erano nell'imboccatura del porto Eunosto, ma collo spingerne i detriti verso l' Eptastadio, hanno accresciuto la sua larghezza con la diminuzione della lunghezza del porto Vecchio ; che ciò non ostante questo porto ne ha una di 880 canne, e che la sua larghezza è quasi uguale a quella della sua imboccatura, cioè di 1030 canne.

L'ingresso poi del gran Porto o sia del Porto propriamente detto, oggi denominato Porto nuovo, è a rimasto parimente sgombro dagli scogli mentovati da Strabone; come reccogliamo dagli scandagli segnati sul-la sopraccennata pianta. Inoltre la bocca del porto istesso, dopo la distruzione della punta orientale del Faro e del promontorio Lochia, ha acquistato una grande ampiezza, che giunge sino a 800 canne. L'acqua vi è profonda, arrivando in qualche punto sino a 37 palmi; ma di ordinario non oltrepassa i 30. Parimente grande è I altezza d'acqua nel Porto muovo, salvo

che nella sua zona marginale, come più diffusamente sarà detto appresso; ed esso conserva ancora una larghezza di canne 800 in circa ed una lunghezza quasi uguale.

Or i detriti risultanti da tali e tante distruzioni incorporandosi con le correnti , s' introducevano altra volta nel golfo o porto naturale d' Alessandria , per una delle due bocche , e ne uscivano per l'altra che l' era opposta, ma dopo la costruzione dell' Eptastadio, che ne barricava il passaggio , le correnti torbide dovettero deporre i lor materiali al piede della diga : nella quale se in vece di due aperture ve ne fossero state cento ( poichè non meno di questo numero di trafori vi bisognava in 5000 palmi di lunghezza ) le torbide seguitando a passare come prima per le cento aperture, avrebbe conservata nel golfo la primiera profondità delle acque. Noi ignoriamo l'epoca precisa della costruzione dell' Eptastadio, che Ammiano Marcellino (a) attribuisce alla famosa Cleopatra, contemporanea di Cesare. Sode ragioni per altro fanno credere che l' Eptastadio sia anteriore a Cleopatra (b); per lo che a' tempi di Cesare gia sussisteva da molti anni. Durante questo primo periodo minor copia di sabbie doveva entrare nel golfo o sia porto naturale d'Alessandria, per cagione degli scogli e delle sirti che erano ne suoi due ingressi. Ne' tempi seguenti , tolti e distrutti siffatti ostacoli, si vennero ad ampliare gl'ingressi medesini; per la qual cosa potè per questi passare maggior copia di sabbie, e l'interrimento apparente dovett'essere più sensibile.

Intanto nello stesso primo periodo l' Eptastadio arrestando le poche sabbie ch'entravano nel golfo, le

Vedi le note del Lindenbrogio, e del Valesio ad Amm. Marcell. lib. XXII. cap. 16.

obbligava pian piano a riempere i voti che gli erano d'appresso, che forse erano profondi quanto l'altezza d'acqua che ora si misura nell'imboccatura de' due porti. Qualunque però fosse stata la profiondità de'contati voti, pare che a' tempi di Cesare fossero vicini ad esser pieni, e l'interrimento prossimo ad uscire fiuori acqua; come si desume dalla facilità e prestezza con cui fitro chinsi con pietre ed indi riaperti i due trafori, cioè i due ponti dell' Eptatatado, in occasione che alle navi belligeranti si voleva impedir li passaggio dall' uno all' altro porto (e).

Presentemente', come sopra dicemmo, l'Eptastadio nel punto più stretto ha 2100 palini di larghezza; la qual noi possiamo considerare oltre a 3000 palini, poichè tanto nel Nuovo, quanto nel Vecchio porto vi è una zona marginale d'acqua poco profonda in giro a ciascuno di essi. In fatti alla distanza di 500 palini dal lido vi sono appena 5 palmi di profondità d'acque, e di il doppio quasi alla distanza di 1000 palmi.

Ecco dunque un interrimento forse il più grande fina prodotto da una diga, o vogliam dire molo senza trafori, coni era l' Epiastadio; e che avrebbe fatto già sparire i vasti porti di Alessandria, se non avessero avuto una immeusa estensione ed una profondità eccedente d'acqua.

Dopo tali reflessioni dedotte da testimonianze d'antichi serittori , e da fatti comprovati per contemporaci d' un merito sommo , potrà mai il Signor Linotte citarci l'antico porto d'Alessandria come un monunento precettivo che ci abbian lasciato gli Antichi per la costruzione de' porti ? Potrassi giammai proporre , come egli fa , il molo d'Alessandria , che tanto male ha cagionato a quel famoso porto , ad escupio da imitarsi?

<sup>(</sup>a) De bello Alexandr. c. 19. e 21.

Sia pur egli il Signor Linotte il campione de' moli senza aperture, che niun certamente vorrà seguirlo non che emularlo nella sciagurata briga di consigliare e promuovere idee e partiti che per tauti e si solenni fatti manifestamente tendono ad arreane e ricolamar i porti

### MOLO AD ARCHI E PILONI DIPINTO

SOPRA D' UNA PARETE DI POMPEI .

pubblicata nel 2.º volume delle Pitture d'Ercolano pag. 295.

Oltre l'effigie de moli a trafori conservataci dalle riferite medaglie, fi scoverto in Pompei un dipinto a fresco che rappresenta la veduta d'una città, la quale siede in lido al mare, con un magnifico porto, difeso da un molo ad archi e piloni, cli è figurato nel suo stato d'integrità, e non già con archi rotti e con le sommità de piloni rose e logorate dalle onde, come oggi si osservano i reali moli di Pozzuoli, di Miseno, di Nisita ec.

L'intonaco sopra del quale è questa veduta, svelto diligentemente dall'antico muro, sta ora nella superba collezione de' quadri di Ercolano, e Pomper;
i quali sono nello stesso molo dipinti, e con savio
accorgimento sono stati tolti dal proprio sito, dove
l'ambiente e le meteore gli avrebbero in poco tempo scolorati ed affatto distrutti. Una tale veduta si rente del più grande interesse nella quisitone presente.

Essa mostra un porto formato da un picciol seno di mare, la cui imboccatura vien ristretta a sinistra dell'osservatore da un braccio di terra, o sia molo naturale, ed a destra da un molo artefatto, nel quale vi sono sei trafori l'uno appresso l'altro, e sorse vi è anche il settimo e l'ottavo, sebbene poco discermibili, per le deteriorazioni che ha sofierto il dipinto. Lo stesso molo presenta in prospettiva il suo pavimento, che viene a formare una bella strada poggata sopra i sottoposti archi e piloni, la quale è fornita di due sponde di legno simili a quelle che si adoprano sopra i ponti di legno.

Varii ornamenti sono sul molo, come statue, trofei, colonne, ec.; e tutto dintorno al porto si veggono magnifici edifizii, che attestano d'aver voluto il pittore esprimere una raggnardevole e non umile cità.

Fuori del molo a destro dell'osservatore vi sono tre barche; una quarta è per entrare in porto; dove ne stanno ancorato quattro altre; e da una delle quali si distende un tavolone che poggia con una punta sul lido e con l'altra sulla barca per servir di ponte di comunicazione dalla barca al lido. Un marinaro in fatti sta passando per sopra del tavolone ; il che prova che nel fondo del porto il pittore ha supposta poca altezza d'acqua. Ed in vero dal lido si trae nel mezzo del porto un lungo sbarcatojo ; il cui tavolato è sostenuto da pali isolati, che conseguentemente permettono il giuoco delle acque : senza il qual ripiego siffatto sbarcatojo sarebbe stato un pennello operatore d'insabbiamento, come uno de moderni moli; cioè il ripetiamo , di quel sistema che trovsai introdotto ne' tempi di barbarie, ne'quali insieme con tutte le altre parti della coltura degli Antichi , fu smarrita la giudiziosa ed unica maniera di costruire i porti ne' casi di cui si tratta.

Noi non sappiamo se il pittore Pompejano abbia voluto rappresentare una cità vitto vera o ideale; quel che certo si è che i paesisti, quando anche dipingono vedute d'invenzione, difficilmente si permettono d'uscire della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili; anzi per della sfera della cose reali e verosimili per della sfera della cose reali e verosimili per della sfera della cose reali e vero della s

190

fare che gli osservatori sieno in istato di ben giudicare delle loro composizioni, in sese non introducono fuorchè cose conosciute, per far vedere che queste sono state espresse con verità e naturalezza. Quindi se nelle pareti di Pompei vi è un porto difeso da un molo ad archi e piloni, ed uno starcatojo che non impedisce il giucoc delle acque; fa d'uopo convenire che tai si stenii erano uon solo ovvii e conosciuti a que tempi, ma forse i soli che si praticavano, ed avevano una ben assicurata riputazione. Non pensò certamente il pittore Pompejano che con quel suo lavoro di poche ore la-sciava a noi Moderati una solenne lezione; e molto meno immagian poteva che pur uomini stati vi sarebbero in futuro delle false pratiche più tenaci che dell'amore del vero.

### ALTRO MOLO AD ARCHI E PILONI DIPINTO

# SOPRA D'UN'ALTRA PARETE DI POMPEI,

# non ancora pubblicata.

Recentemente si è disotterrata una casa a Pompei, che ora si denomina della Fontana, per esservisi rinvenuta una speciosa fontana, nello stato di quasi perfetta conservazione.

In una delle sue pareti che sta a sinistra dell' ingresso, si osserva un dipinto a fresco, non tutto ben conservato, che rappresenta un magnifico porto, difieso da un gran molo traforato, come quello che vedesi nel dipinto della parete Pompejana precedentemente descritta.

Un siffatto molo può dirsi che abbia la figura di un semicerchio, in qualche modo simile al molo d'Ancona espresso nella sopra descritta medaglia di Trajano; poiche sta isolato in mezzo all'acqua, col concavo rivolto al lido, dal quale si osserva diviso mediante i suoi due ingressi opposti.

Il punto di veduta è in una linea che quasi infila siffatti ingressi, de quali il più vicino allo spettatore mostra i ruderi di due alti fari sulle due opposte sponde; laddove l'altro ingresso non ne ha veruno, purche non si voglia prender per faro un edificio nolto cancellato che sta sul lido destro, e che non pare ben situato ner quest'uso.

Del molo isolato poi la parte più vicina allo spettatore. è formata da un' isoletta naturale, la quale si distende con un lungo molo artefatto, e così prolingato compie il giro del semicerchio. Nella parte del molo artefatto veggonsi 19 trafori, i qual son divisi inegualmente da una torre; rimanendo 8 al di qua ed 11 al di la, ciò nella parte più distante del semicerchio. Gli 11 trafori sono ben chiari e si mostrano quasi di propetto allo spettatore. Gli altri 8 sono più a sbicco, e quindi più di fuga, poichè essendo il punto di veduta in una linea quasi paralle alla corda del molo semicercolare, di questo si vede una parte concava, ch' è la più distante, ed un' altra convesa, ch' è la più vicina allo sextatore, e che si cleva dall' joeletta.

Gli 11 trafori son divisi e distinti fra lorro da pile, a eni il pittore ha voltuo dare la forma di colonne o pilastri jonici. Questi ossavransi chiarmonte sorgere dal mare: per sifiatta ragione il pittore ne la e-prisso l' ombra projettata sull'acqua, che apparisce introdursi sotto i trafori. Sopra de' medesimi vi è poi la strada, o per meglio dire banchina del molo, sorretta da archi molto depressi, e questi sostenuti dalle connate colonne. Al di la della banchina la pittura è tutta cancellata, siccome quasi interamente cancellata è nello sfoudato de' cennati il trafori.

In quante agli altri 8 trafori , essi parimente son distinti da colonne; e siccome queste sono nel punto in che la figure incomincia a passare dal concavo al convesso, così non si vede con chiarezza se le medesime fossero elevate dal fondo del mare, o piuttosto poggiate sulla punta dell'isoletta. Sopra le stesse colonne vi è un arcotrave piano , a differenza delle precedenti, che reggono archi curvi molto depressi. Sul cennato arcotrave poi si eleva una cornice , e sopra di questa un gran remenato'; il che c' induce a credere, che le anzidette colonne formino il prospetto d' una gran dogana fabbricata sulla punta dell'isoletta , prolungata poi con un molo traforato. In tal modo la dogana segnerebbe il vertice del semicerchio, e dalla medesima guardando la terra ferma si avrebbe a sinistra il braccio di molo eretto sull'isoletta, ed a destra l'altro braccio traforato.

Nel porto, e propriamente dietro al convesso del molo vi sono due legni, de' quali veggonsi i soli alberi, restando coverto lo scafo dell'elevato del molo. Un altro legno è ancorato nel mezzo del porto; e finalmente un quarto legno sa per entraro nel suo bacino per l'ingresso più vicino al punto di veduta.

Abbiam ereduto di dare questa breve descrizione del cennato inedito monumento Pompejano, per sempre più confermare e dimostrare il nostro assunto.

# PORTI DELLA GRECIA ANTICA.

Tra' moli con trafori che ben sappiamo d'essere stati costrutti nel lido Italico, è da congetturarsi che uno de' più antichi sia quello edificato per custodia del porto di Pozzuoli, perocchè un tal porto altra volta fu il navale de' Cumani, popolo d' origine greca, come greco altresì è il pristino nome di Dicearchia dato a

Pozznoli: lasciando a' Filologi lo investigar la origine del nome Puteoli, che si adoprò poscia da' Latini.

Per siffatte ragioni venneci desiderio di assicurarci con fatti se mai i Greci usato avessero il sistema appunto de' moli , di cui sussistono ancora rispettabili

ed augusti ruderi nel golfo di Pozzuoli.

Non potevamo persuaderci in vero che la colta Grecia , maestra del Mondo in quasi tutt' i rami del sapere, e principalmente nell'architettura, fosse stata inabile a investigare i mezzi per conservare inalterata la profondità delle acque ne'suoi porti artefatti . Onde rivolgendo in mente un tal pensiere, le prime nostre cure furon dirette a conoscere l'architettura del Pirco, il più celebre e rinomato porto dell'antica Grecia, opsira insigne fatta da Temistocle, allorquando volle che Atene divenisse una gran potenza navale. M1 da' cenni che del Pireo fanno gli scrittori antichi, le cui testimonianze sono state raccolte dal Meursio (a), non pare di potersene ricavar cosa alcuna relativa al sistema de' moli che stavano alla sua imboccatura; i quali da Tucidide son denominati ( γηλαί ) Chele (b).

Non avendo presso gli antichi scrittori rinvenuto di che soddisfare il nostro intento, ci rivolgemmo a ricercare se tra' Moderni vi fosse stato alcun chiaro e diligente osservatore de' ruderi della Grecia antica, il quale avesse con pari accuratezza delineato e descritto

pur questi che andavamo rintracciando.

Reale d' Architettura in Parigi . Questi alla descrizione mina in quanto al (a) De Piraco Atheniensium portu ec. in tom. V. Antiq. Grac.

Consultammo da prima l'opera del dotto ed ern- La descrizione del dito architetto Le Roi (c) , istoriografo dell' accademia ruderi del Pireo fat-

25

Gronovii.
(b) Thucyd. lib. VIII. p.291., et Duker. in Var. Leet. ad Thuc. lib. VIII, p. 480. (c) Les ruines des plus beaux Monuments de la Grece. in fol. Paris. 1770.

che fa del Pirco aggiunge la pianta ed una prospettiva , dalle quali parveci poter fondatamento raccogliere che questo porto avesse presentemente ruderi tali, da doverli argementare appartenenti ad opere della stessa indole di quelle che sfuggono di dar mano agli arrena-

menti ne' porti.

Da quanto in fatti si contiene nell'opera istessa si scorge che nel mezzo dell'imboccatura del Pireo eravi un gran pilone , formato da grosse-pietre lavorate , e che dal Le Roi si congettura essere stata la base del faro. L'imboccatura poi , divisa in due dal gran pilone, si fa giungere nell'anzidetta pianta (a) sino alla larghezza di 117 canne in circa ; e nelle sue opposte sponde sono segnati i ruderi di due torri rotonde, parimente di grandi pietre lavorate. Forse dal piede di queste torri si distendevano in mare le due braccia di molo, o sia Chele mentovate da Tucidide.

Le sterse due torri col gran pilone si trovano in una linea quasi retta, oltre la quale passando per entrare in porto, veggiam segnato nella medes ma pianta due pile parimente artefatte (b) : la qual cosa ci fa supporre che vi era una seconda linea di pile o sia Chele, parallela quasi alla precedente, e distante dalla prima per 170 caune in circa. Questa seconda linea, misurata dall' una sponda all' altra , è lunga ad un dipresso 240 canne ; e nel mezzo di essa stanno le anzidette due pile , che sono alla distanza fra di loro di 40 canne in circa . Ciascuna delle pile istesse si trova di rincontro ad uno de' due ingressi dell'imboccatura del Pirco . Ma all'estremità della supposta seconda linea non fu osservato sul lido alcun rudere di torre, o dado che avesse indicato principio di molo.

(b) Come ci ha assicurato il Signor Cavalicre Gell in una conferenza, di cui or ora darem conto.

<sup>(</sup>a) Che tal quale noi riprodociamo, insieme con le piante de' porti Munichio e Falero, Vedi tav. 6 fig. 10, 11, e 12.

Sappiamo poi da Tucidide, che il Pireo si chiudeva, per oggetto di custodia e di difesa militare; e noi siam portati a credere, che un tal chiudimento si eseguiva con catene di ferro, le quali si dovevano adattare al suo ingresso, sì nella prima linea delle 117

canne, come nella seconda delle 240.

Il chiudimento per altro riuscir doveva molto più facile lungo la prima linea, dimezzata già dal gran pilone, e renduta ancora più breve da' moli che si distendevano dalle due sponde opposte . Forse lungo la seconda linea v' era un' altra chiusura ; ma in questa ipotesi hisogna supporre o galleggianti nella medesima linea sopra de quali riposavano le catene ne tratti molto lunghi, o pure altre pile, oltre alle due sussistenti; e di più supporre due torri, o dadi sulle due opposte sponde, in cui avevano termine ed eran legata le catene di ferro.

Le pile nella seconda linea potevano avere ancora un altro oggetto , cioè quello di frangere le onde che s' introducevano per la bocca, dimezzata già dal gran pilone, e ristretta alquanto dalle Chele; ed in tal modo la seconda linea delle pile avrebbe fatto l'uficio di antemurale, il quale stando nell' interno del porto. ma vicino e di rincontro alla sua imboccatura, ammortiva e rintuzzava la furia della onde che vi s'introducevano.

Forse un antemurale simile e similmente posto vi era, come sopra abbiam detto, nel porto Neroniano di Anzio, vicino alla sua bocca di ponente.

Queste son le poche cose che del Pireo, in ordine al nostro scopo , abbiam potuto carpire dall' opera del Le Roi . In quella poi dello Stuart (a) vi è an-

<sup>(</sup>a) Tradotta in francese dal Signor Landon, ed impressa in Parigi nel 1808, in tom. 3, in fol.

cora ma pianta del porto istesso; ma niente vi abbiam rinvenuto di che soddisfare alle nostre brame, se non che talune differenze fra la pianta del Le Roi, e la sua, le quali per altro son di poco interesse al nostro oggetto. Vero è nondimeno che da ambedue siffatte piante ben si osserva, che il Pirco è un seno naturale di mare, di forma irregolarmente tonda, fornito d'una grande imboccatura, la quale altra volta era ristretta da moli.

Similmente il Signor Eduardo Dodwell, nel sno viaggio per la Grecia (a), mentre porge molte notizie intorno alla topografica giacitura de porti d'Atene, che siccom' è noto eran tre, cioè Pirco, Munichio, e Falcro, niun cenno poi fa della loro costruzione. Questo viaggiatore ha dato la prospettiva del Falero, nella quale si vede un molo picno di rotture, che non sapremmo dire se sicno l'effetto degli unti del mare, ovvero se sicno aperture a bella posta lasciate in costruzione (b).

Esame di ciòche il Le Roi deserive del porte di Munichio intorno al sistema de' moli-

Ma schlene il Le Roi nella descrizione del Proc i laccia in dullinio sul sistema de' soni moli, pur tuttavia allora che pci parla del Munichio si esprime in modo, da far chiarmente conoscere che agli autichi Greci non sia s'inggiro quel sistema di moli che

antichi Greci non sia sfuggito quel sistema di moli che ha per oggetto di nou interrompere il cammino alle correnti torbide.

Sarà pregio dell' opera il trascrivere qui le sue

<sup>(</sup>a) A Classical and Topographical tour through Greec ec. London 1819. tcm. 1. p. 420 , 425 , e 427.

<sup>(</sup>b) Eco la descrisione che ci di del Falera il Signor Dolveil no, tin pa, dop. Il porto Falera di figura circolore şi hocca è arreta, e, come il l'irco, veniros difero da forti mora projettute da moi due opositi promotario i obreccia gli cui vi sono arron conaclerabili ovora ri regolarmente costenti con loghe peter actume delle quali sono non chiamo l'Posta Linene. e necesa di otteca: Queeto porto e one chiamo l'Posta Linene.

stesse parole che sono di molto interesse per l'oggetto che trattiamo.

Le port de Miniche est de forme ovale, son embouchure est petite. Sur le côté qui teint à la terre ferme, on voit dans la mer des grandes pierres de taille, qui paroissent se diriger vers le centre de l'ovale; ces bance de pierres peuvent avoir trois pieds de large, et sont distants l'une de l'autre de onze, ou douze: ils servoient vraisemblablement à recevoir les galerre, ou petits vaisseaux des Athéniens.

Oltre a questa descrizione il Le Roi ci ha dato la topografia dello stesso porto nella tavola XII, in cui

vi ha messo la seguente nota :

Le port est de forme ovale, il a un mille de circuit. On voit sur la côte, que j' ai marquè du cifre 1, de petites digues formèes de pierres larges d'environ 3 vieds, et distante l'une de l'autre de 12.

Or una serie di picciole dighe o sia di pile, larghe ciascuna piedi tre, e distanti l'una dall'altra piedi i 1 în 12, non costituisce forse un molo con trafori, un molo ad archi e piloni? E qual altro senso potrobbe darsi alle riferite espressioni, se non quello d'una lunga diga fornita d'aperture, a traverso alle qualis conservava alle correnti torbide libre oil cammino? Per isventura il Le Roi non riporta la spessezza d'una sifiatta diga; ma poicibe questa regge da molti e molti secoli agli urti violenti dell'agiato mare, fa d'uopo crederla d'una doppiezza non picciola, e forse non minore di 15 a 18 piedi.

Dalla stessa topografia del *Munichio* si scorge altresì che la linca della sua bocca era perpendicolare alla direzione delle onde, le quali dal largo andavano direttamente nel bacino del porto.

Or se con un molo non si fosse ristretta la cennata bocca, le onde vi si sarebbero intromesse con un

198 fronte maggiore di quello che poteva comportare il picciolo bacino del porto , perchè conservasse la tranquillità delle acque; laddove se le onde si fossero sparse sopra d'un' estensione dupla o tripla, probabilmente l'ingresso del Munichio non avrebbe avuto bisogno d'essere impicciolito e ristretto. Il ristringimento adunque fu richiesto dalla picciolezza del bacino; e per conseguirlo fu tirata in mare dalla destra dell'imboccatura, entrando in porto , una serie di pile , per formare un molo che non si distendeva perpendicolarmente alla direzione delle onde, la quale era parallela all'asse maggiore di quel porto di figura ovale , ma si dirigeva quasi al suo centro. La ragione di questa disposizione non è difficile a comprendere, se per poco si ponga mente alle parti che componevano il molo istesso, il quale era formato, come si è detto, da una serie di pile , large ognuna piedi tre , distanti fra di loro da 11 a 12 piedi.

Or se l'a-se longitudinale del molo fosse stato perpondicolare alla direzione delle onde, le medesime non sarchbero state infrante e rotte fiorché dal fronte o sia dal lato corto delle pile; laddove il fianco o lato lango delle medesime trovandosi nel cammino delle onde, non avrebbe loro opposto verun ostacolo. Ma il molo essendo stato situato di sibicco all' indicata direzione, doveva presentare alle onde non solo il fronte, ma eziandio il fiano delle sue pile.

Per conoscere poi tutta l'importanza della disposizione data al molo di Munichio, supponiamolo per un momento rappresentare l'ipotenusa d'un triangolo rettangolo, coll'angolo retto alla base, e che questa sia a squadro, ed opposta alla direzione delle onde. Secondo una tale ipotesi, le onde dopo esser passate oltre la base istessa, dovevano trovare un ostacolo tutt'unito nell'ipotenusa, ch' è il molo: ed in fati se dalla base del triangolo si suppongano innalzate molte peppendicolari, tutte o alimen quasi tutte debhono innalzattersi nel fronte ed in uno de'fiauchi di ciascuna pila, e niuma o ponch di esse posson passare al di là del molo, pe'suoi voti o trafori, libere da un siffatto incontro. Per lo che le onde seguendo la direzione dele supposte perpendicolari, ed utrando nel molo Minchio, venivano rintuzzate e rotte dal fronte e da fianchi delle sue-pile ; e soltanto da fianchi tessei er arim-balzata nel porto, a traverso a' trafori del molo, una parte rifratta di onde, alle quali non rimaneva se non picciola parte di velocità quanto era necessaria a menarle in giro per lo porto, affin di nettarlo e tenerlo segonbro dagli interrimenti e dalle sabile:

Un molo con trafori, larghi da 11 a 12 piedi, messo a squadro con la direzione delle onde, potrebbe forse convenire sol quando si verificassero due altre condizioni, cioè che i trafori venissero alternati da piloni della grossezza almeno da 30 a 40 piedi, e che il bacino del porto non fosse così piccolo come quello

del Munichio.

Un molo traforato avente una forma curva nella pianta, e che opponga il convesso alle onde ( come il molo d'Ancona espresso nella sopra descritta medaglia di Trajano ) ha gli stessi pregi del molo a slicco di Manichio, spoiché sempre molti de suoi tafori vengono a star di sbieco alle diverse direzioni che i venti posson dare alle correnti del alle onde.

Queste son le poche cose che da' moderni scrittrri averanno potuto recogliere intorno al soggetto di cui ci stavamo occupando. Per tanto restava in noi vivissimo il desiderio di aver nozioni più distinte intorno al quesito se per ventura nel luoghi dell' antica Grecia vedevansi altri rudei i tali, che sel·lemo forse grandemente deteriorati e svisati, pur nondimeno visitati e descri-

ti da dotti e periti uomini , fossero stati , mercè un tale ajuto, ben proprii e sufficienti a porger nuovi lumi alle nostre indagini. Eravamo in vero ben preoccupati, che l'attenzione della maggior parte di coloro che si son dedicati alla ricerca d'ogni sorta di monumenti dell'antica Grecia sia stata assorbita e rapita molto più da' ruderi de' tempii , da' bassorilievi , dalle iscrizioni , e dalle statue , che dalle masse informi e deteriorate de' moli del tutto negletti , abbandonati a' flutti , e persino sconosciuti in quanto a' loro più palpabili oggetti Conferenza avuta ed usi. Ciò non per tanto l'importanza dello scopo ci col Signor Cavalie, faceva sempre viva nutrir la speranza di potere una

re Gett interno a porte de Grecia.

volta appagar queste nostre brame; quando la gentile amicizia del chiarissimo Signor Cavaliere D. Francesco Carelli , Segretario perpetuo della Reale Accademia Ercolanese di Archeologia, ce ne ha presentato una fortunata e favorevolissima occasione. Mentre seco lui conferivamo intorno a questo soggetto manifestandogli il nostro acceso desiderio, egli, per la sua singolar cortesia , si esibì di presentarci al Signor Cavaliere Gell , personaggio quanto riputato per le opere date in luce intorno alle Belle arti , altrettauto noto pe'suoi numerosi viaggi fatti in Grecia.

Noi non siam valevoli ad esprimere con quanta gentilezza e interesse l'illustre Inglese, ora di passaggio in Napoli, accolse le nostre premure ; e quanto presto afferrando le nostre congetture e riconoscendole

per fondate, ne parlò da maestro.

Egli ci assicurò che nel visitare la Grecia, per commissione della benemerita compagnia de' Dilettanti Inglesi di cui egli fa parte, ad oggetto di trarre in diseguo i ruderi de' più belli monumenti che ancor sussistono in quella classica terra , osservò ben distintamente che molti di quegli antichi porti non erano altrimenti custoditi e guardati che da moli con trafori.

Ed in compruova di un tal fatto ci fece vedere Si descrivone i rue ci offerì in dono la figura del porto d' Eleusi, ch' era deri del porto d' Estata preparata ed incisa per pubblicarsi nell' opera archi e piloui, giude' Dilettanti stessi ; e che ora tal quale riproduciamo sta la pianta levata dal Cavaliere Gelt.

( tav. 5. fig. 5. ).

Grande fu il rapimento del Signor Cavalier Carelli e nostro alla vista di quel disegno, ch' esprime un fatto da cui il sistema de' moli con trafori viene a ricevere la più luminosa irrefragabile pruova di essere stato reale e generale ; la qual pruova inoltre poichè somministrata dalla nazione certamente coltissima degli antichi Greci , depone in favore della utilità non meno che dell'antichità del sistema istesso.

Il porto adunque d'Eleusi, i cui non pochi e non esili ruderi sono ancor sussistenti , era situato a poche miglia dal Pireo, ed in un lido dove non è alcun sporgente o capo che fosse stato atto a servir di molo naturale; per lo che fu d'uopo difendere questo porto tanto a destra quanta a sinistra con due braccia di molo , che danno al porto istesso la figura quasi d'un ovale, il cui asse maggiore è presso a poco parallelo al lido.

Il braccio del molo destro , guardando da terra il porto, comincia da una picciola punta, detto ora testa del molo, e si distente in mare per circa canne 58. Il medesimo, ch' è d'una mediocre conservazione, può considerarsi diviso in due tratti presso a poco uguali : il primo della lunghezza di 20 canne in circa si mostra ora senza trafori , mentre nel rimanente ve ne sono quattro conservatissimi, della larghezza ciascuno di 14 in 15 palmi.

· Il braccio poi del molo sinistro, della lunghezza quasi uguale a quella del precedente, è molto deteriorato ; e ciò nou ostante chiaramente dimostra da suoi ruderi che era con trafori, come il molo destro. Vi è

in fine un terzo molo antico parimente con trafori, già molto guasto, il qual da terra per l'asse minore dell'ovale va oltre in mare. Questo terzo molo, non molto lungo, è situato in mezzo al porto, e pare che gli servisse da sbarcatojo , o che piuttosto fosse stato il suo sinistro molo, quando il porto aveva una minore ampiezza.

Presentemente dall'origine del terzo molo ne parte un quarto, tutto moderno e senza trafori, il quale circoscrivendo quasi semicircolarmente una picciola parte del porto antico, la converte in porto nuovo.

Il Cavalier Gell dopo aver a lungo ragionato con Cenno de' ruderi noi del porto d' Eleusi, con pari gentilezza ci ha inoldi Egina, Gnido, tre mostrato in disegno la veduta e la pianta non an-Nesso, e Delo, tut- cor publicate de due porti di Mitilene, e di più quele piloni ; giusta le le de'porti di Egina , Gnido , Nasso , e Delo ; i cui sante levatene dal moli non sono altrimenti che con aperture , quantunque per le ingiurie del tempo niuna se ne osservi ora coverta con archi piani , o curvi (a).

de' due porti di Mitilene, e de' porti ti con moli ad archi Cavalier Gell.

<sup>(</sup>a) Il Cavalier Gell sospetta che i trasori di que' moli sosseto stati coverti con architravi piani, cioè orizzontali, di pietra, poggiati ciascuno sulle due pareti verticali d'un trasoro, o pure, per diminnime la tratta , sopra uno o più ordini di pietre successivamente sporgenti dalle pareti stesse. Un tal sospetto gli è nato dal non essersi mai imbattuto in alcun rudere d' arco curvo ; oltre al quale argomento egli ci mostrò i disegni di due edifizii , che aggiungono nuova torza al sospetto di eui si tratta, Il primo disegno esprime una Rotonda conservatissima di 58 palmi in circa di diametro, con una cupola la cui sezione quando passa per lo vertice è un perfetto arco gotico, formato da pietre lavorate, succes-sivamente sporgenti, situate a strati orizzontali l'uno sull'altro, senza alcun indizio di cunei che andassero al centro . L'altro disegno rappresenta una muraglia d'una gran cisterna , ch'è a Missolungi , la qual muraglia è fatta parimente con pietre lavorate , ed ha diverse aperture , ciascuna di figura triangolare, con vertici in alto, e co' lati che lo comprendono, formati del pari con pietre lavorate a strati orizzontali suc-cessivamente sporgenti. Della stessissima forma si sono osservati dal Si-gnor Canonico de Jorio Ie coperture delle antichisime tombe di Cuma. Metodo per rinvenire e frugare i sopoleri. Napoli 1824.

Nel dire il Cavalier Gell che il molo di Delo era del sistema istesso di quello di Pozzuoli , altra volta denominata Dicearchia, ci ricordammo d'un luogo di Festo, il quale chiama Dicearchia Delo Minore, citando in testimonianza il Principe de Satirici latini Lucilio da Sessa. La ragione che da Festo della somiglianza tra Delo , e Dicearchia è appunto quella che entrambe erano un grand' Emporio (a) , dove in gran numero si radunavano i commercianti di molti popoli, tra' quali noi dobbiam supporre pur anco que' dell'una, e dell'altra Delo. E perciò gli abitanti di queste due città, che avevano tra loro comune l'origine, la religione, i costumi, la lingua, non potevano non somigliarsi ancora ne'monumenti , e principalmente in que' che più immediatamente riguardavano il fonte del lor agiato vivere, qual era il commercio, che nella più gran parte esercitavano per la via del mare. Con fondamento quindi si sarebbe potuto congetturare che le due Delo dovevano rassomigliarsi di pari nel sistema de' moli che difendevano i loro porti : ma dopo le assicurazioni del Cavalier Gell, questa proposizione anzichè una congettura è un gran fatto, che unito agli altri riferiti dallo stesso illustre viaggiatore, dimostrano chiaramente che antichissima, e greca sia l'origine del sistema de'moli con trafori, tra' quali figurava quello, quasi intatto ancor sussistente, di Pozzuoli; che servi poi d'esemplare a' moli traforati, costrutti da' Romani nel littorale del Lazio e del Piceno. Ivi per qualche tempo un tal sistema si conservò commendato, ed in riputazio-

<sup>(</sup>a) Aggiunge peso alla soniglianza tra Delo e Pozzuoli di cui para Festo I converzaione che in alla voce Greza i perison Emporium.) il gran Mazzocchi (Comment. in Tab. Hensel, pag. 36 not. 59) ove col confronto di diversi luogli di Strabone soniene, che la primitiva significazione della voce indicata, sia Portus e Statio Navium. Nota comunicatati dal Signor D. Agostion Gervasio.

ne; ma in fine con la barbarie che invase l'Europa fu interamente obbliato e negletto, ed ancora se ne sta dimenticato e poco conosciuto , ad onta degli augusti ruderi che continuamente lo raccomandano e depongono in suo favore. (a).

Perto di Corinto medaglia d' Antonino P.o.

Il Signor Milligen Archeologo distinto per la cura espresso sopra d'una non solo con la quale va cercando li più preziosi monumenti di antichità per farne dono al pubblico, ma hen anche per la molta dottrina ed erudizione con cui l'illustra, ha pubblicato fin dal 1812 (b) una medaglia dell'Imperadore Antonino Pio coll'effigie del porto di Corinto, che aggiunge nuovo peso e valore alle cose fin ora disputate.

<sup>(</sup>a) Il sistema de'moli ad archi e piloni non tarderà molto ad esser richiamato in vita fra noi ; e assai probabilmente con la riparazione sel molo di Pozzuoli. Il progetto n'è stato già presentato al nostro Au-gusto Sovrano dal Cavaliere D. Carlo Afan de Rivera , presente Diret-tor Generale de Ponti e Strade ; quegli stesso i cni voti, e le cui di d'arte intorno ad impresa di simil geuere, eicè il ristabilimento dell' Emisu arie intorno au impresa oi simil genere, eicé il ristabilimento dell' Emissiro Claudio per la honificazione del lago Fuctino da noi proposto (cini opurcio stampato in Napoli nel 1817, eol litolo, Relazione della vista del Fueino futta in Luglio cel Agunto nel 1810, e, presso Giornani de Bonis, in 4.) e da altri cumbattuto, han meritato dall' Augustinio. sto Sovrano un pieno accoglimento, e la direzione de'l' opera con suffieienti mezzi di esecuzione.

Il Genio di Francesco I. che profondamente discerne e caldamente promuove le discipline, le istituzioni, e le opere della più soda ed emipente utilità; il degno di lui Ministro delle l'inance , il quale per lo zelo della gloria del suo Sovrano , e per l'amore del pubblico bene risveglia qui tra noi la cara rimembranza di quel Genio Mediceo che recò decoro altissimo all' Italia; ci danno pienissima fiducia che ben presto vedrem restaurato l'antichissimo molo di Pozzuoli, non solamente per l'utilità propria di quel porto che sarà restituito, ma in generale pe' van-taggi che sanà per apportare a tutto il mondo colto questo primo e lu-minoso modello d'un molo, eostrutto co' principii sodi e coronati da un successo quanto più importante e giustamente bramato, altrettanto sino ad oggi riccicato in vano, e da esser quindi ereduto poco men ehe impossibile.

<sup>(</sup>b) Tav. 2. 11. 19. dell' opera intitolata Recucil de quelques medailles greenes inédites . Par M. Milligen. Rome imprime par de Romanis 1812, in 4 º

Siffatta medaglia, di cui intendiamo qui di parla-re ha nel dritto la testa del detto Imperadore laurea-ta, coll' epigrafe ANTONINUS AUG. PIUS; nel simi-stro la rappresentanza d' un molo isolato di forma semicircolare, a ciascuma estremità un tempio, nel centro una statua di Nettuno eretta sopia d'un pilone che sorge dal fondo del mare, nel davanti tre navi con vele spiegate. Intorno poi a tutta questa composizione si legge, C..L. I. COR. cioè Colonia Laus Inlia Corinthus (vel. tay. 6, n. 8, ).

Orizzontale è la projezione del molo salvo che nell'estremita (a), in cni i due tempii sono in projezione verticale. Sul molo istesso veggonsi segnati in pianta vari magazzini , i cui muri di spartimento si diriggono al centro del semicerchio. Tra la corda di ques-

La tête de l'Empereur Antonin qui se voit de l'autre côté, fait piésumer que ce prince a fuit des reparations ou des embellissement au port de Cenchrée dont on ne trouve pas d'autres témaignages dons l'Histoire.

<sup>(</sup>a) Ecco la deserizione fattane dal Signar Millingen, nell'opera cilata, pag. 46 e seg. ANTONINUS AUG. PIUS. Tete de l' Empereur Autonin le pieux, à droi!c. Rev. C. L. I. COR. Un port de forme semicircolaire : a chaque extremité est un temple, au milieu une statue de Neptune, au devant trois navires, à gauche un arbre. AE. 2. T. II. n. 19 . . . Au revers du n. 19. est représenté un port, que d'après la description de Pausanias doit être celui de Cenchiée : sa forme est semicirculaire, et à chaque extrémité est un temple; eclui a droite étoit pro-bablement dédié à Æsculape et Isis, celui du côte opposé à l'enus; à l'entrée de ce port est une statue, de Neptune placée sur un rocher ou piédestal éleré dans la mer ( Pausanias , Corinthiaca , eep 1. ); à côté du port est un arbre , sans doute le pin, auprès du quel Sisyphe trouva le corps de Melicerte ( Pausanias Car.nth. cap. 2. ), et ou Thesée fit subir a Sinis le même sort que celui-ei faisoit éprouver aux malheureux qui tomboient entre ses mains. Quoique cet arbre fut prede Crommyon et à un grande distance de l'enchrée, par une licence que les anciens artistes ce sont souvent permise, il est représenté trèsprès de ce part; sur la médaille suivante ce même arbre se nouve transporté au pied de l'Acrocorinthe ; probablement e est comme indication des jeux Isthmiques, qu'on a en tant de soin de le faire reparoitre aussi souvent.

semicerchio ed il suo concavo, si rappresenta un'aja di mare la quale viene convertita in porto dal cennato molo isolato. Or se a fianco di questo porto si mette l'altro costrutto da Trajano in Ancona, di cui abbiamo di sopra a lungo ragionato, di leggieri si vedrà che essi hanno moltissima somiglianza fra loro. Ed invero amendue son difesi da moli isolati e semicircolari, opponendo questi il loro convesso all' onde ed a' venti del largo, e stando poi col concavo dirincontro alla terra; amendue hanno due ingressi opposti, forniti di particolari edifizii; amendue infine possono essere chiusi con catena di ferro. Questa che trovasi espressa nella medaglia di Trajano, manca in quella d'Antonino; nella prima la catena si distende dall'una estremimità all' altra della corda , nella seconda poi potrebbe avere avuto un punto d'appoggio nel pilone situato come abbiamo detto, in mezzo della corda.

L'effigie del molo nella medaglia di Trajano, è in projezione verticale, e perciò lascia vedere il suo basamento, i il quale si mostra poggiato sopra d'una serie di archi e piloni : all'opposto la rappresentazione del molo nella medaglia d'Autonino essendo in projezione orizzontale, condotta per lo piano della hanchina, non permette che si vegga se la medesima vien sorretta da un masso tutto pieno o pur traforato. Or questo sarebbe il principal punto da assodarsi nella presente discettazione.

Il molo di cui si parla serviva a difendere il porto d'una città che per magnificenza e per commercii era certamente delle più riputate e distinte della Grecia antica; e noi ragionando de'celebri porti del Pirco, Munichio, Eleusi, Mitelene, Egina, Gnido, Nasso, e Delo abbiam fatto conoscese qual sistema di molo era stato adottato in quella classica terra non meno che nelle contrade in cui i Greci, con lo stabilirvi colonie, come a Dicearchia , vi portarono il sapere della faco madre patria. A queste considerazioni che da per se sole sarebbero bastanti a risolvere la quistione, cioè se il masso del molo di Corinto era tutto pieno o traforato, noi crediamo di dover aggiungere che colui per comando del quale fu costrutto o ristorato il molo di Corinto, è appunto lo stesso Imperadore che nel far riparare le pile Puteolane conservò religiosamente i trafori che le tramezzarano, certamente perchè allora un tal sistema era il solo conosciuto, o pure il solo in riputazione.

A dar maggior risalto a sifiatti argomenti dobbiam far notare ancora, che le opere fatte eseguire da Antonino Pio al molo di Pozzuoli furono posteriori di poco alle costruzioni de moli traforati d'Ostia , Anzio , Civitavecchia ed Ancona, edificati con intervallo di tempo non lungo fra loro , ed in un periodo certamente molto breve (a).

Or, se Antonino Pio ebbe sode ragioni per rispettare il sistema de moli traforati a Pozzouoli, se questo stesso sistema era in somma riputazione in tutta la Grecia, se i porti costrutti nel Lazio, e nel Piceno poco prima di detto Imperadore non erano altrimenti difesi se non da 'moli traforati, si troverebbe strano forse la preposizione che il molo di Corinto fosse in tutto simile agli altri della Grecia, a 'moli costrutti di Greci nel golfo di Dicearchia, ed in fine a' moli del Lazio e del Piceno?

Oltre la medaglia indicante il porto di Corinto da Porto di Patramo.

<sup>(2)</sup> Epoche in cui presso a poco furono editicati i sopraddetti moh.
Moli d' Unita nel . 55 di G. C.
60
Civitavecchia . 150
Civitavecchia . 150
Ancesa . 111
Riparazioni delle pile di Pozmoli fatta d' Antonoso 160

noi testè descritta, il Liebe porta due altre medaglie relative al porto di Patrasso in Grecia. La prima di 2.º modulo, ha nel dritto la testa di Nerone radiata coll'epigrafe , NERO CAESAR AUGUSTUS ; nel rovescio PORTUS FRUCTIFER con una figura seminuda che con la mano dritta tiene il timone, e con la sinistra il corno dell' abbondanza, con le lettere C. P. cioè Colonia Patrensis (a).

L'altra medaglia dello stesso modulo (b) appartiene a Gordiano III. Essa ha nel dritto l'effigie di questo Imperadore laureatà , e l'epigrafe IMP. M. ANT. GORDIANUS AUG. nel rovescio il prospetto d'un edifizio dritto e tanto lungo, che non potè l'artista mettere tutto intero nel campo della enunciata medaglia. Siffatto edifizio sembra eretto alle sponde di una massa d'acqua, in cui veggonsi due navi, ed in mezzo di esse una statua colossale coll'epigrafe COLonia Augusta Aroe PATRensis. Un simile tipo osservasi in una medaglia del modulo medesimo dell' Imperadore Commodo, riferita dal Vaillant (c).

Una tale composizione che esprime forse quella parte della città di Patrasso ch'era sul mare, da taluni vien creduta l'effigie del suo porto. Or supponendo vera questa interpretazione, siccome la presunta effigie non mostra alcuna particolarità del sistema di costruzione di quel porto, così non fa al nostro proposito.

Noi abbiamo creduto nondimeno farne menzione a solo fine di dar fede di non aver omesso veruna diligenza nell' esaminare i monumenti , che per qualunque verso abbian relazione all'assunto da noi sostenuto.

<sup>(</sup>a) Gotha Nummaria pag. 420.

b) Op. cit. p. 421. Numm. Imperat. ec. in Coloniis p. 219.

Noi mettiamo fine a questo Discorso con l'elenco de' monumenti in esso esposti , i quali attestano in un modo irrefragabile che il sistema de' moli ad archi e piloni fu l'adoperato dagli Antichi ne' tempi di lor maggiore coltura, ed anzi il solo da essi trascelto in difesa de loro più celebri e rinomati porti tanto militari, quanto da commercio.

#### Testimonianze degli antichi scrittori.

- 1.º Passo di Svetonio spettante al porto d' Ostia ( Congestisque Pilis ).
- 2.º Passo di Plinio il giovine in ordine a'moli di Civitavecchia ( Saxis deinde Pilas adjiciuntur ).
- 3.º Iscrizione eretta ad Antonino Pio sul molo di Pozzuoli ( Opus Pilarum ).
  - 4.º Passo di Seneca concernente allo stesso molo (in Pilis Puteolanorum ).

#### Ruderi di moli antichi ancor sussistenti secondo l'indicato sistema.

- 5.º Molo di Pozzuoli.
- 6.º Molo artefatto di Miseno.
- 7.º Moli naturali di Miseno, traforati ad arte.
- 8. Antemurale del porto Giulio.
- q.o Moli di Nisita.
- 10.º Moli del porto di Anzio.
- 11.º Molo destro del porto di Civitavecchia.
- 12.º Molo sinistro del porto d'Astura.
- 13.º Moli del porto d'Eleusi.
- 14.º Moli de' due porti di Mitilene.
- 15.º Molo d'Egina.

210

16.º Molo di Gnido.

17.º Molo di Nasso.

18.º Molo di Delo.

#### Medaglie antiche.

19.º Medaglia di Nerone col tipo del porto d'Ostia. 20.º Medaglia di Trajano con la rappresentazione

del porto di Civitavecchia.

21.º Altra medaglia di Trajano con l'effigie del

porto d' Ancona. 22.º Medaglia di Settimio Severo col prospetto

dello stesso porto.

Pitture antiche.

23.º Dipinto a fresco in una parete di Pompei, che rappresenta una città con porto difeso da un molo ad archi e piloni.

24.º Altro dipinto simile recentemente scoverto a Pompei, e non ancor pubblicato.

### Testimonianze moderne.

25.º Descrizione delle reliquie de' moli d'Ostia di Giorgio Braun del 1572.

26.º Cenno de' moli di Civitavecchia fatto da Luca Olstenio nella prima metà del XVII secolo.

27.º Descrizione de moli di Anzio di Carlo Fontana del 1699, e parimente quella del Marchese Lu-

catelli del 1748. 28.º Divinazione in disegno de moli d' Ostia del l'incisore du Perach, del Meyer, e del Lucatelli desunte dalle reliquie di que moli.

29.º Pianta dell'antico porto di Anzio contenuta nell'opera Veteris Latii Antiquitates del Volpi.

30.º Prospettiva del porto di Civitavecchia compresa nell' *Itinerario* dello Scotto pubblicato in Roma nel 1699, ed indi ripetuta nell'edizione del 1761. Noi siam sieuri che altri formerà l'elenco de moli antichi non traforati, fra quali num.rera certamente il molo del porto di Terracina, che inter magnificos Italias portus numerabatur, modo tamen mirobit r.rum eventu paullatim invecto, arcnisque congestis terra est contenens, et ibidem frumentum seriur, et arboreta adsantí (a) destino riscrabato ancora a tutti gli altri porti artefatti e difesi da moli, che fanno ostacolo al libero cammino delle correnti torbide.

#### APPENDICE

IN CUI SI ACCERNA L'OPINIONE DEL SIGNOR RASS SOPRA LE PRINCIPALI QUISTIONI INTORNO A' DUE PORTI DI ANZIO.

Nell'esporre i progetti del Signor Linotte concernenti i due porti di Anzio , e divisando i suoi principii architettonici relativi alla costruzione in generale de porti, ci siamo trovati in contraddizione con le sue dottrine; e per non interrompere il filo dell' idee , abbiam creduto di manifestare al tempo medesimo i principii da noi adottati , e le ulteriori luminose pruove , tratte principalmente da irrefragabili monumenti, onde ci è stato facile di estendere o confermare in questo terzo Discorso le cose medesime che avevamo accennato ne' due precedenti; ciò essendo stato il nostro vero intendimento, e non già quello di confutare il Signor Linotte.

Nel produrre i nuovi fatti e nel ragionarvi sopra, pare che noi abbiam dimenticato quanto propone il Signor Rasi in ordine agli anzidetti due porti di Anzio. Crediamo quindi ci corra l'obbligo di farne qui

<sup>(</sup>a) Vedi la nota alla pag. 178.

un breve cenno, tanto più che noi ci aocordiamo perfettamente con la sua opinione.

Questo Signore che, come dicemmo, si mostra buon conoscitore delle forze del mare, è convinto e persuaso al pari del Mareschal (a), del Boscovich (b) e dello stesso Cavalier Linotte (c), che la cagione unica dell' ingombramento del nuovo porto di Anzio sia l' indole de suoi moli, come quelli che essendo senz'aperture, si oppongono al cammin libero delle correnti torbide. Per ovviare infatti a un tanto male ei progettò non solo di traforare il molo nuovo Innocenziano, na ancora di stu-tare le aperture improvidamente chiuse nel molo sinistro Neroniano (d). Ponderando posici meglio le cagioni, per le quali il porto Innocenziano rendesi quasi impraticable, ad onta delle tante spese annuali che si gittano a conservanto, si si svisò che conveniva meglio distrugerdo (c).

<sup>(</sup>a) Rasi. Dimost. pag. 10 a 12.

<sup>(</sup>b) Idem pag 12 a 15. (c) Linotte pag. 74.

<sup>(</sup>d) Il Cavalier Linotte pag. 30 coñ si esprime: consiglia il Signor Rati (oscrv. pubblicate nell' Effem. Iett. di Roma del Novembre 1822) di rioprire sino alla profonditti di 20 picili (metri 6,08.) le bocche o aperture che Jurono improvidamente chiuse nel molo sinistro Neroniano, e, di altre tre apriren nel molo Innocensiano.

<sup>(</sup>c) Il Signor Nai nell'appendire, che porta la data de 5 Luglio 1950, alla paga 6c 27 fa la seguente predicione. Tra na mano nea i 1950, alla paga 6c 27 fa la seguente predicione. Tra na mano nea i soni parti nel predicione con la compiri di revificore nea dei no prostrino del mio quarcito (Vitil. Paga. 5), ne che al è admo prostrino mente fin oggi, e si se oggor più a gran passi verificando, ciol civil excrete corper l'arean nel postro mono addosso dal continuola civindi alla muno passimonta, e si avante la spiaggia con pericolo d'affiguarda. E i moli de la resimposa vervetando i giro della concentra e del proportio. E i moli de la resimposa vervetando i giro della concentra e describe del concentra e del proportio del continuo del

ed in sua vece ristabilire il porto Neroniano, il quale non solo non è soggetto agl' interrimenti come l' Imocenziano, ma costerebbe assai meno di quanto in ispese e fatiche si follemente si sciupa per mantenere il porto muovo: tanto più che il porto antico trovas i, anche nello stato presente, molto più praticabile del nuovo da grossi legni ; sussistendo, benebè dirutti in più parti , i moli, ed essendo libera e con gran fondo la bocca e tutta la sua prima sezione all' intorno.

Tra le ragioni che condussero il Signor Rasi alla cemnata opinione e proposta, noi credianno di doverne far conoscere almeno una , cice l'effetto ottenuto dal chiudere nel molo sinistro Neroniano il primo de tre sopraddetti trafori che son fuori del fortino. Il barricamento de' due primi fa parte del progetto del Cavalier Linotte , il quale con un tal mezzo pretese di contendere il nasso alla erner Diberine.

A quest' operazione si oppose il Signor Rasi con una memoria (a), che pervenne nelle mani del Cavalier

<sup>(</sup>a) Ecco come si asprine il Signor Rosi ( Freff, pag. 12) in ordine alla fatta chiumus dal medicino osservità a il estudive 1935. Non pole quindi mon suprandermi come mai il Signor Camelier Lindewick and the proposition of the control of the control of the control of the control Laglio (1835) abbito vedito far exeguire in Agentia (dello stesso samo la chiumus non odelle due invervo ( e ciò freme nettà per puma della verificazione del cativo citio pragnativato, e netto per um disedella medicite due becchette, ciò di a prosima al fortiro. E I effectio (1948) p. (cio vi è sprino aglitto il fondo di circo otto pedito i stato appanto, e ben rapido, quatri in hampettun ad mis opurca- (o) (1948) p.); cio vi è sprino affatto il fondo di circo otto piedi (inglesa) che vi eru, cel indire è erecciato intervinento largo il morroprite di horchetta chius e e, fam o praccipirari un spinggia, e e non giu i funge provo el copri i malo mono i argona lam spinggia, e con giu vi funge provo el copri i malo mono i argona che, che ano nettare el irmo lacer fortunale del thiesetia, she imperversora, puete andure el irmo lacer fortunale del thiesetia, she imperversora, puete andure el demo lacer filmo della Lauterna sino alla printa del chamo, e pracelegio il poi ka nache challa Lauterna sino alla printa del chamo.

L'notte nel Luglio del 1815': ciù non ostante in Agosto dello stesso anno fu chiuso il primo traforo, e nel seguente Ottobre essendo stato visitato dal Signor Rasi, questi ci assicura che vi era affatto sparita la profondito delle acque, la quale prima era di 9 planti in circa. Soggiunge inoltre che l'interrimanto era uscito fuori acqua sino a covrire il chiuso traforo, e sino a formare una spiuggia lungo il molo lunocenziano, contro al quale il mare non più frangeva vivo come prima ed anco quando era in tempesta , nè più lo coviva co' suoi frangenti, ma vi striciava come in su d'una spiaggia dolocemente inclinata.

Noi dobbiamo esser veramente grati all'ardire del Siguor Cavalier Linotte per un tanto istruttivo esperimento.

Il Signor Rasi ci assicura poi , che l' interrimen-

suddetto molo, senza che i frangenti del mare giungessero ad impekiraclo, mentre viewerra si vedevano sorpassare la punta, e la platea del Faro del molo dritto (Nesoniano), ed il rudere I punta del sinistro (ved. 1av. 4).

Tanto più mi riu el sorprendente quell'azzardo del Signor Cavalier Linotte, dopo che aveva confessnto, e non opposto (pag. 39) il fatto nttestato dal Marcschal, cioè che le suddette due boechette LM, MN, furono chiuse, e poi rinperte perchè non produssero alcun utile. E la mia sorpresa è anche maggiore, poichè il Mareschal non dice solamente, che non produssero alcun utile ( il che non era poi al fine un male che avesse meritato la pena, e la spesa della riapertina); ma dice bensi, e lo dice in due luoghi, che la chiusura fatta in altro Iempo di queste due bocchette produsse un gean male; ed anzi quel male appunto, per ovvinre ol quale esso Signor Linotte ne progettò, e ne ha eseguito la chiasura, cioè accrebbe l'interrimento avanti, e all'estremita del molo Innocenziano. Ecco le sue parole ( 5. 39 della sua Memoria ). Dopo essere state chiuse fu forza di riaprirle, dopo aver provato più volte gli effetti che esse producevano lungo l'estremità del molo lunocenziano. E quindi al § 63 ripete, furono esse chiuse in altro lempo col pretesto che i venti dell' Ovest portavano per queste aperture le arene alla fronte del nuovo molo : pretesto identifico contemplato, e dedotto del Signor Linotte (pag 49) per giustificare il suo progetto di richiaderle. Ma, continua il Mareschal, dopo essenti accosto , che il l'orto non diventava , che peggiore fu determinato di rispriile.

to lungo l'anzidetto molo dal lato del porto Neroniano era prossimo ad arrivare al fortino, ed indi predice, che quanto prima perverrà sino a tutto il rudere dopo il primo traforo; e se il Signor Linotte, ci continua, si arrischierà a chiudere il secondo traforo, l'interrimento giungerà benanche sino al terzo rudere dopo lo stesso secondo traforo; e di in tal modo, conchiude il Signor Rasi, senza salvare il porto Innocenziano, si finirà di perdere irreparabilmente il porto Neroniano.

Tanto questo Signore è rimasto scosso e colpito dalle conseguenze che derivano da' moli non traforati , per l'ostacolo che oppongono al cammino libero delle sorrenti torbide. DIRETTA A PROPORRE UN RIPIEGO D'ARTE SUFFICIENTE AD IMPEDIRE CHE UNA QUALUNQUE PORZIONE DI MARE GROSSO · ENTRI NE PORTI PE TRAFORI DE LORO MOLI.

Non appena avevamo incominciato a far imprimere il nostro lavoro sull'architettura de' porti , che per onorevole comando del Re N.S. dovemmo portarci a Messina, a fin di raccorre i dati necessarii per lo progetto d'un vasto Lazzeretto da stabilirsi nelle vicinanze di quell' antica e rinomata città . Fummo quindi obbligati di raccomandare la continuazione della nostra stampa ad un amico che gentilmente prestandosi alle nostre preghiere, fece con ogni diligenza finire d'im-

primere il manoscritto affidatogli.

L' improvisa partenza di Napoli ci tolse ogni mezzo di poter fare que cangiamenti, che a ragione van riserbati al tempo e al cimento della stampa. Il che non solo ha fatto rimanere nel nostro lavoro le molte imperfezioni che conteneva, ma ancora, per le ragioni che da quì a poco diremo, ci ha obbligati a questa Giunta, che avremmo trasfusa nel corpo di questo Discerso al conveniente luogo, se non fossimo stati assenti dalla Capitale.

Nostra intenzione ora è di accennare un nuovo ripiego d'arte, per far di meno delle panconate e de' frangi-onde già mentovati ne' precedenti Discorsi, e indi da noi proposti in un progetto di riparazione del molo di Pozzuoli, presentato qualche giorno prima del-

la nostra partenza per la Sicilia.

Noi ignoriamo se gli Antichi ne'trafori de'lor moli abbian adoperato panconate , frangi-onde o altro argomento diretto allo stesso scopo ; nè per molte diligenze da noi fatte nell'esaminar le Pile Puteolane ed i ruderi degli archi che vi posavan di sopra, ci è riuscito di scovrire segno o fatto alcuno da arguire che ne trafori di quel molo vi fosse stato negli andati tempi alcun simile ripiego d'arte.

La mancanza de ricercati indizii in un molo, qual è quello di Pozzuoli , il meno deteriorato tra quegli che ci ha lasciato il tempo edace, stimiamo essere una prima pruova del niun bisogno di panconate, o di frangi-onde ne' trafori de' moli ; ed un' altra non men valida prova a compier la dimostrazione di un tale assunto, l'attigniamo poi da ciò che per lo giuoco de'cavalloni avveniva al molo istesso quando era nel suo stato d'integrità.

Di ciascun lungo ed alto cavallone in fatti che dal largo procedeva ad investire il molo di Pozzuoli , alcune parti erano bruscamente arrestate da que' piloni aventi ognuno 50 in 60 palmi di fronte e quasi altrettanto di fianco, e le parti intermedie andavano oltre. entrando sotto gli archi di 36 a 48 palmi di luce . Osserviamo ora che cosa addiveniva di queste diverse parti del cavallone ne'momenti del descritto loro scontro nel molo, e tosto ci avvedremo che manifestamente due principali effetti avevan luogo, tendenti amendue ad ammortir l'impeto e'l moto del cavallone e contrastare a questo il potere di entrar furioso a disturbar la calina delle acque del porto.

Ed in vero un primo effetto, cioè che si presenta il primo allo sguardo, consiste nel seguente giuoco . Le parti del flutto arrestate dal pilone dovevan furiosamente salire ed estollersi non solo rasente il fronte ed i fianchi di questo, ma eziandio rasente una porzione dell'arco; e dopo essersi così elevate ad una grande altezza, pionibavan sopra le soggiacenti onde con la stessa velocità con la quale eransi in alto lanciate. In questa lor caduta dovevano le acque del flutto influire a distrugger l'impeto del carallone che lo seguiva; nel modo appunto che la pioggia contribuisce a sedare il mare in tempesta: essendo conosciutissimo a mariani, anche i meno istruiti, di non esservi mezzo naturale più potente a calmare il mare agitato che una forte pioggia; e le acque del cavallone che cadevano da tantaltezza erano ben altro che una dirotta pioggia. Ecco accennato il primo de' due effetti che divisiamo.

L'altro effetto lo possiam di leggieri comprendere facolo la seguente analisi. Gli archi del moto di Pozzuoli essendo impostati due palmi in circa sotto il pelo basso del mare, ed avendo 12 in 14 palmi di freccia, permettevan bensi l'entrata alle anzidette parti di flutto già ben molto tranquillate dalla notata specie di fluttosa pioggia: ma queste non passava già libree tra due pareti piane e verticali , ma si cacciavan a stento per le angustie d'una cava e lunga superficie cilidorica tale, che doveva gravi sconcerti apportare al lor cammino, e ben forti resistenze di vario genere al moto loro. In sifiatta maniera disturbata per tutt'i versi la velocità delle onde, e temperata! agiaziono loro, uscivano da sotto l'arco infrante ed ammoritte, shoccando nelle acune placide del norto.

Or a cagione della tendenza de' fluidi allo stato di equilibrio, l'onda appena shoccata da ciascuno degli archi, trovando nel porto a destra e a sinistra due porzioni di mare ciascuna larga 25 a 30 palmi, ed un'altra di fronte lunga migliaja di palmi, le quali porzioni possiam dire in calma rispetto all' onda shoccata; questa doveva far partecipare del suo grado maggiore di agitazione a sifiatte porzioni di acque circostanti; le quali, attesa la lor considerevole massa, non potevano preudere fuorche quota di questa restante agitazione.

Noi ce ne appelliamo alle persone che hanno avu-

to occasione di osservare tutte le vicende delle onde che vanno ad urtare in corpi verticali di materia rigida resistente e con superficie uguale e non gia scabra. Si ad esse confidiamo il giudicare se le cose fin qui riferite sono una esposizione fedele o pur no de fenomeni che si succedono ne casi e nelle circostanze additate; e se un porto avendo al ridesso cossifiati corpi supposti regolarmente separati con piccioli intervalli tra loro, e senza esser questi barricati di sopra, possa godere un sufficiente grado di calma per una buona stazione de' leeni.

Giò non ostaine taluni dicono essere ne'cemnati intervalli indispensibile l'aggiunta de'frangi-onde; già da noi proposti a sol fine di calmar la paura di coloro i quali credono che a traverso a trafori de'moli, specialmente nel caso sieno len ampii ed alti, possa possare molto mare grosso dal largo nel porto. Ne mancano pur altri che affermano dubitare fino della saldezza e durata d'un tal ripiego, non essendo in vero che una countoga di legno.

Noi eravamo în Sicilia quando da Napoli ci pervenne la notizia di 'queste due difficolta ; ne ora ci sarebbe difficile di ben contrastare alla prima, e poscia dimostrare che quantunque i frangi-onde si dovessero di tanto în tanto rinnovare, pur tuttavia la spesa di un silfatto rinnovamento non si dovrebbe al certo risguardare per si grave ostacolo da farli rigettare; tosto che si tollera la spesa de nettamenti giornalieri de' porti; la quale dopo un determinato numero d'anni è indubiratamente senza paragone maggiore di quella de' frangi-onde consumati nello stesso periodo di tempo.

Par non di meno se venisse fatto d'operare in modo, da sfuggir del tutto la spesa del rifacimento de frangi-onde, e rinmover anco le paure mostrate della loro stabilità e saldezza; sarebbe ciò, se pur non c'inganniamo, arrogere una gran perfezione al sistema de moli traforati

Fissi in quest'idea siamo andati più e più volte interrogando: e investigando se un qualche ripiego usar si possa diverso da'frangi-onde, ma equivalente negli effetti, e più semplice più forte e di più lunga durata: e , se non andian lusingati , il seguente , in che ci siamo imbattuti, adempie assai plausibilmente a siffatte condizioni.

Tutto l'immaginato ripiego consiste in una picciola modificazione da fire al sistema degli archi adoptati già per antico nel molo di Pozzuoli. Quivi tali archi erano impostati ad acque basse, e quindi si ergevano quasi interamente dalla superficie del mare. Or se gli archi da surrogare a' medasimi si stabilissero in tutto o quasi in tutto immersi sotto la superficie sistess , chi non vede che questi nuovi archi terrebber lnogo di fraugi-onde non pur solidissimi, ma etenni!

Ed in vero l'imputo de cavalloni, che, siccome poco anzi dimostrammo, dovca rimanere in gran parte amunoritio quando passavano per sotto gli antichi archi, la cui cava superficie era quasi tutta elevata da quella del mare; di quanto più non verrebbe secentato qualora gli archi fossero impostati sott acqua tanto, che fra l'intradosso della chiave e la superficie stessa del basso mare non restasse altra altezza di voto che di palmi due soltanto.

Dal novello ostacolo de' proposti sommersi archi certamente i cavalloni , che nel golfo di Pozzuoli co' più forti venti s'hnalamo palmin' in 8: in eirca al di sopia della supdificie del l'asso mare agitato, verrebbero spezzui a quest' altezza, o pure compressi innella meno che per 5 in 6 palmi. E quali resistenze ed effetti inlevanti non dee ciò produrre in vantaggio della tranquillità e della calma delle acque del porto 2h ...

A potere in qualche modo estimar tali effetti, s'immagini un cavallone avente un'altezza massima nell'istesso golfo, cioè di 14 in 16 palmi, misurata fra la parte che si estolle dalla superficie del mare e quella che si avvalla sotto la medesima; e che correndo sopra d'un piano inclinato, presso a poco di 15 gradi all'orizzonte . si presenti colla sua cresta contro il fronte dell'arco. In questo assalto l'arco meravigliosamente ostando sfetta più del terzo dell'intera altezza del cavallone, cioè la sua parte superiore ch' è la più impetuosa. Onde il cavallone dopo essersi con questa sua parte violentemente innalzato contro la testa dell'arco, piomba con pari violenza sopra la sua parte inferiore, o sopra la simile del cavallone seguente, ammortendola grandemente, come poco di sopra abbiam divisato. Finalmente queste stesse parti inferiori di cavalloni così calmate, imboccandosi e cacciandosi per sotto il sommerso arco, vengono in più maniere a urtare e riurtare in quell'angusta concava volta ; così che in fine si riducono rotte e infrante, e con soli piccioli resti di velocità e movimenti. I quali già ben diversi da quelli di traslazione, si rendon sensibili da una specie di bollimento discreto che ne risulta nelle acque , il qual si seda e si spiana tosto che queste sboccando dall'arco, si mischiano e confondonsi con le acque placide del porto.

Ecco le principali ragioni per le quali noi crediamo che non vi sia punto a temere del voto di due palnii che resterebbe tra l'intradosso della chiave e la

superficie del basso mare agitato.

siffatto voto poj, mentre non potrebbe contribuir mica ad alterare la tranquillità delle àcque del porto, farebbe si che l'arco non sarebbe del tutto somnerso; il che diminuirebbe considerevolmente le difficoltà della sua costruzione.

Queste difficoltà poi, che facile sarebbe il superare

anche quando non si lasciasse alcun voto tra la superficie del mare e l'intradosso della chiave, posson ridursi a tre: l'a sill'armadura semisonmensa dell'arco ; 2.ºa tagliare sott' acqua le due impostature nelle pile antiche, che essendo di fabbrica a getto, con moderata difficoltà ecdono al taglio ; 3.º in fine al modo come situare i primi quattro o cineque strati di cunei sopra le impostature medestime:

A facilitare quanto Il più è possibile la costruzione del division arco, senza punto arrischiar di perdere i mirati suoi fini e vantaggi, noi lo proponiano seni-sonmerso non già per l'intera latghezza del molo di Pozzuoli, ch'à di 48 palmi in circa (a), cioè quanta è l'apertura del maggior traforo, ma solianto per la quarta parte presa dal lato del largo; lasciando che le altre tre quarte parti da verso del porto formino un arco annesso e appoggiato al primo, ma di questo molto più elevato, cioè quasi tutto fuori acqua, come si osserva nella tav. 6. fig. 13 e 14.

Una sifiatta disposizione o combinazione quasi di due archi in uno suggerita da prima dalla semplice brama di economia, trovasi, chi per poco si faccia ad esaminarla, soddisfare per fondate ragioni d'arte al proposto principale intento dell'arco istesso; cioè di estare a quel moto de cavalloni che si teme poter nuocere alla necessaria tranquillità delle acque ne porti. E nel vero supponendo un arco quasi tutto sommerso per l'intera sua ampiezza, e che un cavallone vi si sia acciatio interamente di sotto; egli è indubitato che il cavallone, sebbene già infranto e rotto e quindi poco alto, dovà

<sup>(</sup>a) La larghezza del molo di Pozzuoli oltrepassava i palmi 50; moni ora la consideriamo di palmi (8), quanto è appunto il nocciolo intatto delle pile , supposto sottratte le parti corrore nella superficie delle loro pareti.

nondimeno occupare e turarne tutto il basso voto ch'à fin la superficie del mare e l'intradosso dell'arco vicinio alla chiave. Or se un secondo cavallone sforzisi di entrar pur csso di sotto all'arco innanzi che ne sia uscito il primo, è di pari certo e manifesto, che questo secondo cavallone dovrà co' saoi tuti e conati esser cagione di violenti soctimenti nell'intere arco, sino al segno da porlo in facile pericolo di ruina. Per lo contrario poichè dal lato del potro l'azzidette parte di volta, attess la sua maggiore e considerevole elevazione, non può esser giammai ripiena colma dall'onda, nè rimanere per verun istante chiusa ermeticamente e turata; nulla perciò in siffatto caso si è da temere per la solidità dell'intera volta.

Il proposto arco adunque ch'è dal lato del largo, e che dell' intera volta è la sola parta semisommens, avrà palmi 48 di corda e 14 di freccia, sarà largo palmi 12 e, gensso o sia alto palmi 6 coa alla chiave come a' fianchi, non essendo necessario il fare questi d'una grossezza o sia altezza maggiore, mentre bon supplisce la gran massa di fabbrica che dovrà aggravarli di sopra. La corda dell'arco sarà sottoposta palmi 1 o alla superficie del basso mare quando è in calma, e palmi 12 quando è in burraszi, e perciò tra la superficie del basso mre tempestoso e l'intradosso della chiave vi sarà un voto dell'altezza appena di palmi due, che rimarrì ancora coverto e occupato nelle acque alte del mare in tempesta.

Ciò premasso, l'armadura da adoprarsi durante la costrucione dell' arco a sostenerlo, sarà sorretta da tre file di pali verticali ben ficcati e fissi, mercè di batti-tara, nel fondo del mare. Queste file, ciascuna di quattro pili, verna titute una nol mezzo della corda dell'arco e le altre due alle suo estremità. Siffatti pali poi, mediante una campana da tuffatore, ¿loche du

plongeur (a) saran recisi alla conveniente profondità, e le loro teste legate in ciascuna fila co' cuscini, sopra de quali poseran le armadure.

Tralasciamo le altre particolarità concernenti alle armadure istesse, essendo ben conosciute ed ovvie alle persone dell'arte.

(a) Stando al Vocabolario della Crusca , la parola plongeur dovrebbe rendere in Toscano o con la voce Palombaro, voce antica e adoperata da un solo scrittore, o con l'altra Marangone, ch' esprime non in generale uu lavoratore sott'acqua, ma quell'uomo che tuffandosi ripesca le cose cadute in mare, o racconcia qualche rottura delle navi. Siamo stati quindi più tempo ondeggianti a rinvenir la parola, che nel nostro italiano idioma recasse il plongeur de' Francesi, il quale piuttosto nel dialetto napoletano la l'equivalente significato io sommozzatore, vocabolo che deriva dallo spagnuolo Somorguiador ( cioè el que nada por de baro del agua , come viene spiegato nel Diccionario de la lengua Castellana compuesto par la Real Academia ) e ch'esprime il tuffarsi in acqua con l'intera persona o almen col capo di ordinario per andare ad operar od osservar cosa sotto la superficie dell' acqua. Avendone, al nostro solito, richiesto il Cavalier D. Francesco Carelli , geoeroso faotore de' nostri studii , ci ha egli tolto da ogni ondeggiamento e perplessità, indicandoci l'apposito termine italiano corrispondente al plongeur de Francesi, cli è tuffutore, di cui abbiamo fatt'uso nel testo; fondaodosi sul seguente passo del forbitissimo Giovau Batista Gelli, sfuggito a compilatori della Crusea. Ecco come si esprime il Gelli ne Capricci del Bottajo (Rag. 3. pag. 41. ediz. di Firenze del Torrectino 1548 in 8.º) E voti dire anchora più la , ch'in hora ho conosciuto il modo , come fu ingannato un giarno un mio compagno che faceva professione di tulfatore, da un nostro cittadino, che gli vinse certi pesci, a chi più stava sotto l'acqua, et odi come egli chiese di voler tenere in capo uno di questi bigoncinali con due manichi; dicendo che faceva, perchè l'acqua gli faceva mul al capo, eolui che non si accorse dello inganno, glie lo concesse. L'amico se lo misse in capo allo in giù, et venne a occupare il tempo che l'aria che vi era dentro non uscisse, et così non vi entrò acqua co.ne fa in un bicchiere che si tuffi allo in giù , di maniera che è poteva stare sotto quanto è voleva, non avendo acqua intorno à la bocca i vedi co. Avvertismo però , che nella suova Edisione del Dizionario della lingua Italiana fatta in Bologna nel 1819 al 1826, si riporta nelle giunte il vo-Mandan Intil in Essigna net 1819 at 1620, 31 flooris uses genue i ve-cabolo inflicture in signification di mototore sulla gió del Signor Basilin Amati di Savignano editore di un Poemetto inestis di Franco Sacchetti, citadosi in compruova il passo appunta del Carda da noi di sopre tra-scritto. Con buona pace del Signor Amatiene crediamo, che sia ben diversa l'idea del nuotatore da quella del tuffatore usata dal Gelli; qual ultima voce esprime mirabilmente il plongeur de l'irancesi, colui cioè che sommerso lavura sotto la campana ( cloche ); tanto più che quosto esimio scrittore nel passo auzidetto ha con molta chiarezza indicato l'artifizio della campana, di cui si servono coloro che lavorano sott'acqua.

In quanto alle impostature da servire di appoggio al sommerso arco di cui trattiamo, queste si posson tagliare con somma facilità ed esattezza col favore del-

la cennata campana.

Per situare finalmente il primo strato de' cunei sopra tali impostature, e indi il secondo, il terzo ec. l'operazione è tanto facile quanto è quella di sospendere e poscia far discendere assestare e garbare nel sito assegnato un grosso pezzo di pietra ben lavorato, alto palmi due, lungo sei (quanto è appunto la spessezza o sia altezza dell'arco), largo tre. In tal modo il primo strato di cunei sarà composto di quattro pezzi, il secondo d'un numero impari maggiore o minore di quattro, e così successivamente. Per giungere poi co'cunei quasi fuori acqua, non abbisognano fuorchè tre o quattro di siffatti strati ; i quali senza danno o sconcio potrebbero esser messi a secco; ma è agevolissimo mercè della campana il posarli sopra sottile letto di malta. Questa sarebbe della specie idraulica che ne abbia le qualità in eminente grado.

Disposti in tal modo i primi quattro o cinque strati di cunei sull'una e l'altra impostatura, sarà continuata la cestruzione dall'arco insino alla cliiave, col trivial processo di tutti gli archi ordinarii fuori acqua.

Con sifiatte operazioni, certamente semplici facili e poco dispendiose, si posson senza dubbio costruir solidissimi moli, interamente pieni dalla superficie del mare in sopra, e traforati dalla stessa superficie in sotto: 
ripiego il quale, se non c'inganniamo, non solamente 
procaccerebbe a porti i più eminenti vantaggi de' due 
sistemi e antico e moderno di moli, ciob la piena costante calma dell' uno, e la inalterabilità di fondo propria sol dell' altro; una eziandio sgomberebbe in tutto 
i timori, forse mal conceputi, che a traverso à voti 
degli archi possa passar molto mare grosso che vada a 
disturbar soverchiamente le acque placide de porti.

## INDICE.

| Dedica a S. E. il Cavalier D. Luigi de' Medici Mi<br>nistro Consigliere di Stato ec. pag<br>Presuzione.                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DISCORSO I.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,    |
| Intorno al sistema di costruzione de' porti proprio<br>non promuovere il loro arrenamento, con l'applica<br>zione al ristabilimento di varii porti del Regno d<br>Napoli.                                                                                                                | -    |
| Esame de porti costrutti dagli Antichi.                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    |
| Della corrente littorale.                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
| Le coste soggette a sensibili cambiamenti sono le                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| meno opportune per sito di porti.                                                                                                                                                                                                                                                        | 12   |
| Confronto de' moli antichi con quelli de' porti d                                                                                                                                                                                                                                        | i    |
| Trani e di Barletta.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15   |
| Paragone fra l'importo di un molo ad archi e pi                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| loni e l'importo di un molo continuato.                                                                                                                                                                                                                                                  | 19   |
| Applicazione degli esposti principii al ristabilimento<br>de porti della Puglia.                                                                                                                                                                                                         | 23   |
| DISCORSO II.                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Intorno al sistema di costruzione de' porti concernent<br>alcune ricerche sopra gli antichi porti di Ostia<br>di Auzio, d'Ancona, di Civitarecchia, e di Nisita<br>dirette a scoprire co' lumi delle teoriche presenti<br>principii seguiti dagli Antichi nella costruzione de<br>porti. | ;    |
| Porto di Ostia.                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 30 |
| l'orto di Anzio.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38   |
| Porto di Civitavecchia.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45   |
| Porto di Ancona.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50   |
| Porto di Nisita.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57   |

| ra de' Porti.                                                                                                                                                | 6t<br>65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dubbio intorno all' efficacia delle proposte Panconate.                                                                                                      | 66       |
| DISCORSO III.                                                                                                                                                |          |
| Che contiene nuovi fatti e ragionamenti sull'architet-<br>tura de porti in conferma de principii esposti ne due<br>precedenti Discorsi.                      | •        |
| ORTO ANTICO E PORTO SUOVO DI ANZIO.                                                                                                                          | 75       |
| Porto Neroniano di Anzio.                                                                                                                                    | 76       |
| Cenno si della configurazione della costa in cui son<br>posti i due porti di Anzio, come degli effetti de<br>venti che contro la medesima costa si portuno   |          |
| dal largo.                                                                                                                                                   | 82       |
| Cenno istorico di alcuni futti che promossero la co-                                                                                                         |          |
| struzione del nuovo porto di Anzio.                                                                                                                          | 84       |
| Nuovo porto di Anzio.  Progetto del Mareschal per la bonificazione del nuo-                                                                                  | 86       |
| vo porto di Anzio.  Progetto del P. Boscovich concernente la bonifica-                                                                                       | 92       |
| zione del nuovo porto di Anzio.                                                                                                                              | 97       |
| Opinioni di diversi soggetti intorno alla bonificazio-                                                                                                       |          |
| ne del nuovo porto di Anzio.                                                                                                                                 | 100      |
| PORTO DI POZZIOLI.                                                                                                                                           | 10/      |
| Falsa definizione data dal Signor Linotte alla voce                                                                                                          | bid      |
| Interpretazione della voce Pile e della frase Opus                                                                                                           | bid      |
| Pilarum usata nella Iscrizione cretta sul molo an-<br>tico di Pozzuoli; e descrizione di questo molo.                                                        | ibid.    |
| Confutazione dell' argomento circa la poca stabilità<br>delle Pile de' moli antichi, fondato dul Signor<br>Linotte sopra di un'luogo di altra Iscrizione Pu- |          |
| teolana sumbito modernamente.                                                                                                                                | 113      |
| Confutazione di ciò che il Signor Linotte sforzasi<br>di objettare contro il sistema de moli traforati ,<br>tacciandoli di porre in pericolo la tranquillità |          |
| de' porti.                                                                                                                                                   | 118      |
| Altro effetto de' trafori che consiste nell' ammortire<br>le agitazioni delle acque ne'bacini de' porti.                                                     | 12       |

|                                                     | 229     |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Riassunto delle cose disputate in questo articolo   | . 125   |
| PORTO DI MISENO.                                    | 126     |
| Breve descrizione dell' antico porto di Miseno.     | ibid.   |
| Remota antichità e pregi proprii dell'antico por    | 10. 127 |
| Mezzi ammirabili d'arte onde gli Autichi fevero tri | an-     |
| quillo il porto, senza dar luogo a interriment      | 7. 128  |
| PORTO DI OSTIA.                                     | 129     |
| Nuova esposizione delle cose che nel 2.º Disco      | rso     |
| sono recate intorno al porto d'Ostia.               | ibid.   |
| Il porto d'Ostia fu costrutto dall' Imperatore Cla  | au-     |
| dio.                                                | 130     |
| Disposizione del porto ed ordine tenuto nella e     | 56-     |
| cuzione del medesimo.                               | 13t     |
| Il porto aveva moli ad archi e piloni.              | 132     |
| Luogo di Giovenale che conferma non che la dis      | po-     |
| sizione del porto, ma il sistema de' moli.          | 135     |
| PORTO DI CIVITAVECCHIA.                             | . 137   |
| Descrizione del porto di Centocelle, odierno po     | rio .   |
| di Civitavecchia, fatta da Plinio il giovine.       | ibid.   |
| Dimostrazione che il porto di figura esagona espr   | es-     |
| so in una delle medaglie di Trajano, sia qui        | ello    |
| di Centocelle , contro ciò che ne afferma il        | Si-     |
| gnor Linotte.                                       | ibid.   |
| Molo di ponente ad archi e piloni.                  | 142     |
| Effetto de trafori di ammortire la risacca, rico    | no-     |
| sciuto dal Signor Linotte.                          | 144     |
| Porto di Astura.                                    | 1.18    |
| Sommario delle pruove addotte, dalle quali qui      | si      |
| conchiude che i moli di Civitavecchia erano e       | :014    |
| trafori.                                            | 151     |
| PORTO D' ANCONA.                                    | ibid.   |
| Descrizione e interpretazione di una medaglia       | di      |
| Trajano.                                            | 152     |
| Cenno della configurazione naturale che aveva       | la      |
| bosta di Ancona, ed in particolare il seno son      |         |
| cui sedeva la città.                                | 156     |
| Opere d' arte onde Trajano rendè sicuro il seno     |         |
| Ancona, e vi aggiunse il porto.                     | 157     |
| Che cosa resta delle costruzioni marittime fatte    |         |
| Trajano in Ancona.                                  | 158     |
|                                                     |         |

.

| S'impagna l'opinione del Conte Marsigli e d'insigni Archeologi stulla l'aro interpretazione della medaglia di Trajano. Bizarra opinione del Signor Linotte che gli Antichi avessero varata vistema di costruzione da un porto dil'altro.  10710 d'ALESASDELL.  10870  | id.<br>62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| molo isolato ad archi e piloni.  Si imagane l'opinione del Conte Marsigli e d'insigni Archeologi sulla Ioro interpretazione della meda- glia di Trajano.  Bitzarra opinione del Signor Linotte che gli Anti- chi avestro variato sistema di costruzione da un- porto dil'altro.  sorto i Atussano Borato antico d'Alessandria.  Descrizione del porto antico d'Alessandria.  Stato successivo e presente del porto d'Alessandria,  Stato successivo e presente del porto d'Alessandria,  Porra pragone di questo collo stato antico.  Stato successivo e presente del porto della parcii di  Evenduno.  Boto su accui e rivono surrivo sora su transte su  Porra pubblicata nel 2.º volume delle parcii di  Tra parte di Porre in non ancora pubblicata.  Tra parte di Porre in non ancora pubblicata.  Tra parte di Porre fatta dal Le Roi si esa- mina in quanto al sitema d'moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di  Mancichio intorno al sitema ad'moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di  Mancichio intorno al sitema ad'moli.  Conferena avuta col Signor Cavaliere Gell intor-  no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| molo isolato ad archi e piloni.  Si imagane l'opinione del Conte Marsigli e d'insigni Archeologi sulla Ioro interpretazione della meda- glia di Trajano.  Bitzarra opinione del Signor Linotte che gli Anti- chi avestro variato sistema di costruzione da un- porto dil'altro.  sorto i Atussano Borato antico d'Alessandria.  Descrizione del porto antico d'Alessandria.  Stato successivo e presente del porto d'Alessandria,  Stato successivo e presente del porto d'Alessandria,  Porra pragone di questo collo stato antico.  Stato successivo e presente del porto della parcii di  Evenduno.  Boto su accui e rivono surrivo sora su transte su  Porra pubblicata nel 2.º volume delle parcii di  Tra parte di Porre in non ancora pubblicata.  Tra parte di Porre in non ancora pubblicata.  Tra parte di Porre fatta dal Le Roi si esa- mina in quanto al sitema d'moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di  Mancichio intorno al sitema ad'moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di  Mancichio intorno al sitema ad'moli.  Conferena avuta col Signor Cavaliere Gell intor-  no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| S'immagna l'opinione del Conte Marsigli e d'insigni Archeologi utula l'arc interpretazione della medaglia di Trajano. Bizzarra opinione del Signor Linotte che gli Antichi avessero variata sistema di costruzione da un porto util altro. Decretione del porto antico d'Alestandria. Estato successivo e presente del porto d'Alestandria. Stato successivo e presente del porto d'Alestandria. E paragone di guesto collo stato antico. Me Da Archi e Pilosi bispro sopra di Cha Parrit di Ercolano. UTRO MOGO DA ARCHI E PILOSI DIPINTO SOPRA D'UNA PARTE DI POSPESI POR ORDANIO DERA D'UNA DELLA GERCIA ASTILLA GERCIA AST | 62        |
| glia di Trajano. Bizarra opinione del Signor Linotte che gli Anti- chi avessero variato sistema di costruzione da un porto dil altro.  Berritione di altro.  Berritione di altro.  Berritione del proposito del porto d'Alexandria.  Postra si presente del porto d'Alexandria.  E paragone di queste collo stato antico.  Moto an Acati e Pilosi Buppro Sopa di Cha Paratt. di Postri pubblicata nel 2.º volume delle pareti di Ercolano.  UNIO MOIO DA ACRI E PILOSI BUPPRO SOPA DI CHA IL TAR PARETE DI POSPELI POR GANCOPA DI CHA DALLA GENCIA SATUA.  La descrizione del Piro fatta dal Le Roi si esa- ta descrizione del Piro fatta dal Le Roi si esa- ta di cha il Le Roi de moi.  L'amo di cha il Le Roi de moi.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor- na a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62        |
| Bizarra opinione del Signor Linotte che gli Anti- chi avestro variato sistema di costruzione da un porto dil'altro.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62        |
| chi avessero variato sistema di costruzione da un porto dil altro.  Bero i Alesandria.  Stato successivo e presente del porto di Alesandria.  Stato successivo e presente del porto di Alesandria, il altro de la questo colto stato andico.  Poness pubblicata nel 2.º volume delle parcti di Ercolano.  L'ATO MOGO AD. ARCHI E PILONI DIFFETO SORA D' EN AL-  TAR PARTE DI POPURI DIO ANCOPA DI POLICIA.  L'ATA PARTE DI POPURI DIO ANCOPA DELLA GIECLI ASTICI.  ANTI DELLA GIECLI ASTICI.  Alescrizione del Pirco fatta dal Le Roi si esa-  mina in quanto al sistema de moli.  Manichio intorno al sistema de moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor-  na a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| porto all'altro.  Noto y'Alexandra.  Descrizione del porto antico d'Alestandria.  Descrizione del porto d'Alestandria.  Stato successivo e presente del porto d'Alestandria,  e paragone di questo collo stato antico.  NOLO LA DAGNI E PLOSI DISPISO SOPIA BI CHA PARTE DI PONNI PUBBLICATO SOPIA DI CHA PARTE DI PONNI PUBBLICATO SOPIA DI CHA PARTE DI TAR PARTE DI PONNI NON ANCORP DIBBLICATO.  TAR PARTE DI PONNI NO ANCORP DIBBLICATO.  TAR PARTE DI PONNI NO ANCORP.  TAR PARTE DI PONNI DI PONNI NO ANCORP.  TAR PARTE DI PONNI DI PONNI NO ANCORP.  TAR PARTE DI PONNI DI PONI |           |
| Norto I Alexandria.  Stato successivo e presente del porto d'Alexandria.  Stato successivo e presente del porto d'Alexandria.  Le paragone di questo collo tato antico.  Mello An Alchi E Pilosi diperso collo tato antico.  Powers pubblicata nel 2.º volume delle pareti di Ercolano.  L'ATRA PARTE DI POWEN NOR ANCORDE NE NE NA POR ALTRA DI ANTE DI POWEN NOR ANCORDE NEL STATO DI POWEN DEL ALCONDE NEL STATO DI POWEN DEL STATO DI CONTROL DEL PERO DEL STATO DEL PERO DEL STATO DEL PERO DEL P |           |
| Descrizione del porto antico d'Alestandria, se stato successivo e presente del porto d'Alestandria, e paragone di questo collo stato antico. Monto an Acent e Floris Bibrio Sobra Si Cra Arabett di Powrii pubblicata nel 2.º volume delle parcii di Ercolano.  UNIO MOIO AD ACENT E FILOSI BIPRITO SORA D'ON ALTANDETE DI POWRII NON ANCONE PUBBLICATO. THA PARTE DI POWRII NON ANCONE PUBBLICATO. THA PARTE DI POWRII NON ANCONE PUBBLICATO. THE POWRII NON ANCONE DEL CONTINUE DE CONTI | 75        |
| Stato successivo e presente del porto d'Alessandria, e paragone di questo collo tato antico.  Moto da archi e pilosi diperto collo tato antico.  Moto da archi e pilosi diperto sopra di tra dalla la properti di Ercolano.  L'ATO MOTO DA LARCHI E PILOSI DIPETO SOPRA D' ON ALTARA PARTE DI POSPINI non ancora pubblicada.  TAR PARTE DI POSPINI non ancora pubblicada.  La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si esamina in quanto al sitema de moli.  Esseme di ciò che il Le Roi descrive del porto di Manichio intorno al sitema de'moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intorno a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79<br>80  |
| e paragone di questo collo stato antico.  Moto do Mant e Fulosi bibirso sorta si eta paratti di Pourri pubblicata nel 2.º volume delle pareti di Ercolano.  Utrio Moto da Archi e fulosi birrito sorta di 1.º | 80        |
| MOLO À DAGHI E PLÍOSI DIBINO SOPRA BU CHA PARET. BI PONNE JUDIDICITA CHE A "VOUMBE delle paretti di Ercolano.  UTRO MOLO AL ARCHI E PLIONI DIPINTO SOPRA D' UN AL- TAR PARITE DI PONNUI non ancora pubblicada.  La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si esa- mina in quanto al sitema de'moli.  Essame di ciò che il Le Roi descrive del porto di Manichio intorno al sitema de'moli.  Conferenza avuta col Signor Cavalliere Gell intor- no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Powers pubblicata nel 2.º volume delle pareti di Ercolano.  UTRO MOIO DA. BACHE E PILONI UPINTO SOPRA D'U RI- TAR PARETE DI POMEH INO AURORIO PUBblicata.  11 A descrizione del Pirco fatta dal Le Roi si esa- ta descrizione del Pirco fatta dal Le Roi si esa- tanta di riguano, al tienna de moli.  Minichio intorno al sittema del moli.  Conferenza avuta col Signor Cavallere Gell intor- no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83        |
| Ercolano.  VITOR MOIO AD ARCHI E PILONI DIPINTO BOPAN D' ON AL- TAN PARTE DI PONPUI NON ARCOVA PUBBLICATA.  La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si esa- mina in quanto al sitema de'moli.  Essame di ciò che il Le Roi descrive del porto di Manichio intorno al sitema de'moli.  Conferenza avuta col Signor Cavalliere Gell intor- no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| UTIO MOIO AD ARCHE E PLIONI DIFFETO SOFAL D'UN ALTA PANTE DI PONHEI NON ARCOVA PUBBLICA.  1 A STATE DE LA SECIA ANTICA.  LA descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si sumina in quanto al sistema de moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di Munichio intorno al sistema del moli.  Conferenza avuta col Signor Cavallere Gell intorno al vistema del moli.  no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00        |
| TAN NATTE DI PONBUI non ancora pubblicata.  La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si esamina in quanto al sitema de moli.  Essame di ciò che il Le Roi descrive del porto di Manichio intorno al sitema de'moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intorno and sitema de'moli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88        |
| ONTI BELLA GRECA SMICA.  La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si estamina in quanto al sistema de' moli.  Esame di ciò chi il Le Roi descrive del porto di Munichi ointorno al sistema de' moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intorano a' porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| La descrizione del Pireo fatta dal Le Roi si esa-<br>mina in quanto al sistema de moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di<br>Munichio intorno al sistema de moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor-<br>no a porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90        |
| mina in quanto al sistema de' moli.  Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di  Minichio intorno al sistema de' moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor- no a' porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92        |
| Esame di ciò che il Le Roi descrive del porto di<br>Munichio intorno al sistema de'moli. Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor-<br>no d'porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 2       |
| Munichio intorno al sistema de moli.  Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intorno a' porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93        |
| Conferenza avuta col Signor Cavaliere Gell intor-<br>no a' porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96        |
| no a' porti di Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00        |
| Si descrivono i ruderi del porto di Eleusi con moli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| ad archi e piloni , giusta la pianta levata dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01        |
| Cenno de' ruderi de' due porti di Mitilene , di E-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| gina, Gnido, Nasso, e Delo, tutti con moli ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| archi e piloni, giusta le piante levatene dal Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02        |
| Porto di Corinto espresso sopra d'una medaglia di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        |
| Porto di Patrasso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09        |
| Testimonianze degli antichi Scrittori. ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d.        |
| Ruderi di moli antichi ancor sussistenti secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| l'indicato sistema. ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        |
| Pitture antiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d.        |
| Testimonianze moderne. ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

IN CUI SI ACCENNA L'OPINIONE DEL SIGNOR RASI SOPRA LE PRINCIPALI QUISTIONI INTORNO A' DUE PORTI DI ANZIO. 211

#### GIUNTA AL DISCORSO III.

DIRETTA A PROPORRE UN RIPIEGO D'ARTE SUFFICIENTE AD INPEDIRE CHE UNA QUALUNQUE PORZIONE DI MARE GROS-SO ENTRI NE'PORTI PE'TRAFORI DE'MOLI. 217

# PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la domanda del Tipografo Vincenzo Orsino , con la quale chiede di voler stampare l'Opera intitolata : Intorno al miglior Sistema di costruzione de Porti Discorsi tre , di Giuliano de Fazio Ispettor Generale delle Acque e Strade;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Si-

guor D. Girolamo Parroco Pirozzi;

Si permette, che l'indicata Opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

M. COLANGELO.

Pel Segretario Generale o membro della Giunta L' Aggiunto ANTONIO COPPOLA.





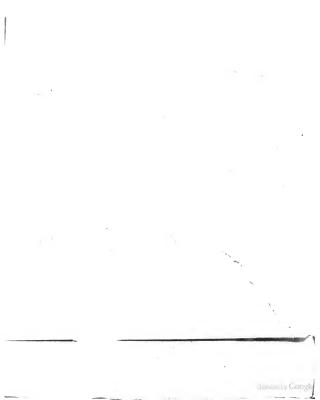









